# GAZZETTA PIEMONTES

ASSOCIATIONI

Centenimi 55 in tutta Italia.

Disentone ed Amministratione Plana Solfarino (Via Davida Bartoletti, N. 1). Uffici a Roma. Via Tritone, 197, p. 19.

## PREZZI DELLE ASSOCIAZIONI alla Gazzetta Piemontese.

| 15 elemi | L   | 1 -  | 6 ment   | L.   | 10 | 300 |
|----------|-----|------|----------|------|----|-----|
| 1 mese   |     | 1.80 | 7 meet   | 100  | ш  | 70  |
| most     |     | 8 50 | B meel   |      | 13 | 40  |
| & ment   | 100 | 5 -  | 9 mest   | - 30 | 15 | 1   |
| 4 mesi   |     | 6 70 | 10 most  | - 20 | 16 | 20  |
| 6 mani   |     |      | 11 mesi  |      | 17 |     |
| 4        |     |      | o L. 18. |      |    |     |

Ogni associazione può principiare da qualsiasi giorno del meso a richiesta degli abbonati.

#### ABBONAMENTI STRAORDINARI (ABBOCIAZIONI GRATUITE)

Dal 1º settembre al 31 dicembre

Lire 6 la Gassetta Piemontese senza

premil. Lire 7 con premii straordinari per Lire 7 da scegliere nello speciale catalogo (rosso), che al ottiene, a semplice richiesta, dalla nostra Amministra-

#### GLI AVVENIMENTI DI DOMANI (2 etttembre).

Batere. — Germania. — Coblema. L'Imperatore Guglishus riceve ufficialmesse il Principe di Napoli. Italia. — Hanno principio le manuvre di campa-gne e di cavallaria nel Veneto. La Società Escursionisti di Milane fa una gita al

Motterone. Motterone. — A Chieri ha luogo il collaudo del nuovo organo liturgico della Collegiata parrocchiale di Banta Maria della Scala. A Saluzzo incominciano le feste e fiera di Sen Chiaffredo. A Chiusa Pendo consecrazione della nuova chiusa.

Peste e fiera.

Ad Amono feste cantenario di San Pelico.

Fiera a Borgossela e Refrancore.

Forine. — L'Unione Escursionisti fa una gita al

#### NOTE VATICANE

#### Ancora delle elezioni francesi. Il Principe di Napoli in Alsaziu.

Roms, 31 agosto. (X.) — Dice un proverbio appunto francese: Bonne mine d maucais jou. E il Vaticano, a cagione dell'esito delle elezioni francesi, è an-stretto a fare bel viso a cattiva fortuna. I candidati del cuore sono caduti tutti o quasi tutti; cian mano che queste noticie pervenivano in Va-licano, l'anima del vecchio Pontefice na sua fieramente conturbato; la sconfitta era manifesta a dura; a tuttavia a fece le viste di esserne ngualmente soddisfatti.... visto che ne rimaneva finforsata la Repubblica. Anzi, secondo le mis informazioni, vi poeso aggiungere che furoni mandate nel nome del Papa istrusioni speciali il nunsio di Parigi perchè si facciano i rallegra-spenti della Santa, Seda al Governo della Repubblics. Con che el auvera questa volta anche A saplente proverbio italiano: Chi si contenta, Bods I

È vero che vi sana in Francia dal giornali Parole, l'Alerte, i quali non hanno guari motivo di essere molto contenti, dal canto loro, della politica repubblicana inaugurata del Veticano col famoso brindici dal cardinalo Lavigario in Algeri; anzi se ne lagnano acerbamente e acenano il Papa — o chi per esso — di aver tra-lito il partito cattolico di Francia.

Al che mpete che cosa rispondeno gli organi patiesni? Rispondene ritorcendo le scouse soutre il partito conservatore, attribuandegli dieci anni di lotta infrattuesa e mal diretta, da cui non ranne alcun vantaggio alla Chiesa, anzi qualche danno e pericolo. Era tempo di finirla con questa politica di scripiccio e di trapidazioni sensa scopo. Bappiate bene che i temperamenti degli eroi, dei martin e dai sacrificati divengono il più in più Pari! Le forze conservatrici man ritroveranno la dor coccione o la fiducia, che il giorno in cui saranzo state riorganizzate, non per istancarle in manovre sterili, ma per dirigerla risolutamenta

мигио шин асоро! Coal il asprime l'Osservatore Romano, e soggiunge: Che se pol per partite conservatore si roglia intendere gl'Interessi di qualche partite politico, al precisi bene la cosa a la si consideri optio il suo vere aspetto. Leone XIII nen ha obbligato nessuno a rinunziare privatamente alle sue preferenze politiche; ma ha ingiunto a tatti di separara la causa religiosa dalla causa poli-Mea, a di non servirsi di qualla a profitto questa. In ciò nessuno potrà condanuario. Il Capo supramo dei fedeli non potea accrificare ill'interesse privato di qualcuno gl'interessi suremi della religione di tutta intera pua popo-

agione, » Come vedete, qui si buttane a muse i succes-port di San Luigi, re di Francia; e non si fa deun mistero sui motivi: il partito fu inetto; s'à tto mangiare i danari che aveva; non ha più molte probabilità di riafferrare il potere; a che Tonto?

Cosi Leone XIII ahiuda forse la sua carrieri diplomatica con questa povera politica del Rampolia — politica che fa torto alla tradizionale urbiala vaticana. Con il Papa ha trovato il suo antello di Canossa all'Elisco!.....

..... Cell'Italia è un altro paio di maniche. lo stile non sura abbastonea mobile come la uestione; ma vi dice bene l'idea. Coll'Italia la colitica ha da essere una — in Francia si può nissimo dar un calcio alle corone a al diritto Die, peiche in fin dei centi i popoli hanne il liritto proprio di darsi quel governo che loro bace di più; ma in Italia queste razioni non ah; ma in Italia queste regioni non algono; in Italia il porro unum che si persegue I una dolce chimora, il poter temporale! In Francia il può e si deve separare la cansa

rilgiosa dalla politica; in Italia, no.
Epperò niuna meraviglia che dal Vaticano
ano pari te istruzioni ni vescovi italiani perche, n vista delle eccezionali condizioni dei tampi e al periceli che ognora corre il Papa (I), si manengano vivi i Congressi e le adunanze regionali al vescovi per avvisare si meszi plu opportuni difeadere gl'interessi del Papa e della Chiosa

correno fra il Cape della Chiesa e i cattolici. Con che si vorrebbe fare una specie di contro-dimestrazione a quelle fatte contro il Vaticano

nei giorni andati. E perché nelle dimostrazioni della settimana nemen ni è gridato de qualcuno abbasso la po-litica vaticana, il cardinale Rampolla ha sentito il bisogno di scrivore una nota al numi per far loro conscerse e far conoscere al Governi che il Papa è minacciato..... (non ridete, è la verità!)
nella sua caistenza, e che in caso di una guerra
tra la Francia e Fitalia il Papa si troverebbe
in una stato d'assedio! Basta enunciare questa
nota per comprendere dove il Vaticano veglia

Ma dove gli errori della politica del segretario di State raggiungene il loro massimo sviluppo si è nell'attuale avvenimento dell'andata del Principe di Napoli in Germania. Voi direte che poco dovrebbe importare al Papa che il nestro giovana Principe Ereditario vada presso la Corte dell'imperatore di Germania, coi quale vive in ottimi rapporti d'amicista. Offende ciò forse gli interessi del Vaticano? Niente affatto - a mano che il Papa non abbia fatti suoi tutti gli errori e tutte le prevenzioni dalla politica di Francia, Come che sia di ciò, mi assicurano che dalla segreteria di Stato sono partite istruzioni si munsi per mettere in cattiva vista l'andata del principe italiano in Germania. E qui il Papa la un atto cho è in perfetta contraddizione con la sua mata.

inissions di pace.

Ala l'Italia ...... il potere temporale ......
In questa odiosa politica soffisno, come sulle
braci perchè dian fiamma, i giornali clericali, i quali - obbedendo a una parola d'ordino - si fanno ano del giornali di Francia. Bisogna met-tere l'Italia e la Dinastia in cattiva vista per guadaguaro sempre meglio il favore della Repubblies. Ebbone, è una vera cospirazione ai danni del proprio puese fatta nell'atto stesso in cui mi estenta di essere le vittime.

## PER TELEGRAFO DA ROMA

(Ediciona sera).

#### La relazione sul fatti di piazza Farnese. Giolitti è partito per Monsa.

Il ministro Briu ha mandata copia della relazione della Commissione d'inchiesta sui disordini di plazza Farrasso all'ambasciatore di Francia. Il prefetto Calanda o l'ispettore Sandri ricorreranno al Comiglio di Stato contro le conclusioni della Com-missione d'inchiesta sui fatti di piarza Faruesa. — Il presidente del Consiglio, on. Giolitti, è par-tito oggi per Monza, suintato della Antorità.

# Edictions matting).

#### A proposito di convocazione del Parlamento.

Credito Innifario - Ancora del direttore generale del Banco di Napelt - Ispatiori scolnstict - Regulaments and sprobt viets.

Il Parlamento dice: « Amici che rispecchiano sero di Zanardalli e che lo lunno vinitato in quest giorni, allermana come egli abbia dichiarato non ricoposcere affatto che le circostanza attuali siano tali de consigliare e reclamare l'azione del Parlamento. Egli avrebbe ripetuto che, ove le circastanzo Emero state gravi, non avrebbe atteso l'iniziativa del deputati, ma sarobbe subito accordate cel presidente del Consiglio per esaminare e risolvere la questione. \*

— Il Consiglio d'amministrazione del Credito fon-

diario è venuto nella determinazione di aprire Agenzio proprie in tatto quello città ove, per effetto della mora
le proprie della mora alla proprietà fondiaria
il concerno degli Istituti locali.

— Il quotidiano bollettino dell' Economisto, dicendo

nesatto cho il Consiglio dei ministri nell'adunanza di della nomina del direttore gonorale del Banco di Napoli, aggiungte e Sappiamo che il barone Barracco, dal quale il Governo aspettava ancora la risposto, recisamento lia rifintato l'offerta che gli era stata fatta della carica di direttore gene-rale del Banco di Napoli. La stessa offerta era stata precedentomento fatta al principe Cellammare, il quale avera parlmenti riflotato. Si parla era del comm. Ar-letta, del comm. Petriccione, presidente della Camera di commercio di Napoli; ma le maggiori probabilità sono sompre, socondo le nostre intermazioni, per Mar-

- Il Bollettino della pubblica istrusione pab blica il docreto il quale ordina che le promozioni degli ispettori scolastici si dovranno fare la segnita all'attuazione dell'organico approvato con decreto 13 iuglie acorso e si terrà conto della sola amianità.

— Lacava ha sollocitato il lavoro di compilazion del regolamento circa l'appplicazione della legge sui probi vivi. Ritienal che il regolamento potra essere prouto fra us quindicina di giorni.

#### La sessione parlamentare. il generale Cosenz alle grandi manoyre. Un colonnelle Italiane che va alle mmeaves svinzere.

Si, ore 10,10 pom. La Tribiena annuncia assero probabile la chiusura della sessione parinmentare. Il gouerale Cosenz partirà forsa domani per re-carsi al quartiere generale del Rs. Dozante il periodo delle manorre reggerà l'afficio di capa delle stato maggiore il generale Gonnet.
— Si assicura che il colonnello Eangninetti assi

storà quest'anno alle manovro in Svimera. Crediame che sia questa la prima volta che un colonnello ita liano assista nile manovre svizzere.

#### Il viaggio del Principe di Napoli in Germania. Noticio preventivo.

COBLENZA (Ag. Stet. — Ed. sere). 31. —
Il Principo di Mapoli arrivera demani alle 4,40 pom.
a Bingurbruck, ove mrà salutato dal gonerale von
Der Planitz, a nome doll'imperatore. A Coblenza rideveranno il Principo di Napoli in forma ufficiato l'impozatore, i principi della Came reale di Prussia, il
quartier generale dell'imperatore, Caprivi, Blumenthal,
ministro della guerra, il capo dello atato maggiore,
i generali ed i comandanti dei reggimenti. Tutti vestiranno l'alta uniforme. Una compagnia dei reggiatiranno l'alta uniforme. Una compagnia dal reggi-mento dei granatieri della guardia della regina Au-gasta, con bandiara e munca, repderà alla etazione

gii oncei militari al Principe di Napoli.

BERLINO (Ag. Staf. — Ed. sera), 31. — L'impuratore ha posto al asguito d'onore del Principe di Napoli, durante il ma soggiorno in Gormania, il incgotenenta generale Edaler von Der Planitz, ispettora

capo dell'artiglieria MONZA (Ag. Stef. — Ed. mattino), 81. — Il Principe di Napoli parlirà stacera alla 10,26 per Co-

# Ministri in viaggio.

CHAMBERY (Nostro telegr. — Ed. 2012), 31, ore 11,53 ant. — L'on. Genala, partito da Allevard, 5 giunto a Chambery ed ha visitato l'ex-ambascialore Menabres. Più tardi ha visitato pera l'ex-ammiragito diffundere gl'interessi del Papa e della Chicas Martin. Il ministro ripartirà nel pomeriggio per mantenere sampre più stretti i legami she Alx-les-Bains, donde proseguità per Ginerra.

# DA NAPOLI.

# La situazione dell'ultim'ora.

La Commissione d'inchiesta,

Un incidente retrospettivo. NAPOLI (Nostro talegr. — Ed. sera), 31, ore 5 pom. — Oggi la calma è completa. Tutti i magazzini sono apenti. Molta folla di gente circola per le vie. I soldati, malgrado il ritorno alla calma e il tempo plevoso, restano però a bivaccaro nalle strade. — La Commissione d'inchiesta ha tenuto leri sera man seduta atraordinaria, che il durata fino a mezzanotte. Riesaminato il lavoro fatto, discusse lungumente circa i criteri con sul compliare la relazione. La Commissione il lu diaccordo se deve interrogare il no i giornalisti. Oggi deciderà se debba continuaro la sue invastigazioni e interrogare la Siampa, o porre termine ai lavore.

le sue investigazioni e interrogare la Siampa, o porre termine al lavera.

— Eccovi un incidente retrospettivo importante, di cui vi garantisco l'autonicità. Nella tumnitanoa seduta tanuta in casa di Horio dai deputati napoletani prevalevano i criteri opposti. La maggioranza seguiva le idee di Bovio, il quale volore scendere in piazza a capitamere la dimestrazione, crigerai insomma a vero Comitato di salute pubblica. Hovio era fuori di se. Due soli deputati vi si opposero. Debernardia classe che tala tentativo era ridicolo ed illegale. Imbriani soggiunse che non avrebbe mai dato l'esempio del disordine, dato l'esempio della illegalità. Allora Bovio dovette rassegnarai e propose di partire tatti per Roma e andare da Giolitti a dolera dei fatti. El opposero a questo secondo partito Piando e Della Rocca, dicando che riserbavano la loro arione alla riapertura dalla Camara, che ora lo trodovano inopportune.

dalla Camera, che cra le tredevane inopportune.

Melti giornali d'opposizione battone era una via
diversa dai giorni scorsi. Essi attaccane il prefetto
ferocamente e difendone il regio commissario ed il
questore, mentre solo copra il questore tutti acces
che pesane le vere responsabilità. In egni mede tutto
le notixie ventitate a questo proposito mancano di
fondamente.

fordamento.

NAPOLI (Nostro telegr. — Ed. maltimo), 31, ose 9,15 poss. — Oggi sono partiti per Nola due squadroni del reggimento inneieri Milano, e fra brave riterusranno alle rispettive guarnigioni. Le altre truppo venute qui per motorzo nell'occupazione militare della clità russa ridotte ad un terzo del giorni acorsi. Altri due terzi della truppe sono consegnato nel rispettivi quartieri. Stamane il generale Morra di Lavriano, accompagnato del suo aintante di campe, isperiono tutti gli accampamenti delle truppe.

#### Processo del maresciallo Penzetti. Altri processi.

NAPOLI (Nontro talagr. — Ed. mattino), 31, are 9 pom. — Il processo contro il marseciallo Pometti, a cui si addebita l'uccisione dei fanciulo Dematteta, è affidato al giudice intruttoro Schiavoni. Questi si reco stamane nel carcere San Francesco, insismo al procuratore dei Ro Picone, per interrogare il Ponnetti. Pare che Pometti abbia ammeno il avere empleso due correi di rivoltalla salamento però carade aploso due coipi di rivoltella, solamente però quando una vera grandite di sausi cadde sopra il carrozzone le la trativia ove egli si trovava. Le une asseriace che venne colpito da due sassi, ma num ha traccio il contunioni. L'autopsia dei Dematisia ha provato che orottatorii. L'autopsia dei Liettatten ha provato che il fancinilo venne ucciso da un colpo di proiettile rispondente porfettamente al calibro della riveltalla da carabinisso. Il giudico Schiavoni non ha ancora interrogati i due carabinisri che durante il conflitto accompagnavano il Ponzetti. Vennero interrogati invoce parecchi tustimeni, le cui deposizioni ancora sano

ignorale.

L'istruttoria del processo contro i responsabili
della distruzione il 27 carrozzo della tranvia combinua alicremente. Vennero eseguiti, per sivelazioni recenti, alizi 10 arresti, tra cui alcune donne. Gli arrestati sono la massima parte cocchiori e calzolal; negano tutti di aver preso parte alla distruzione. Stamane in parecchie ezioni dei Tribunali vermen condannati molti altri dimestranti ed autori ili davastazioni commesse nel piorni scorsi. Qualopno dogli arrestati vanna acsolto; ma la massima parte rennero condannati a pene

solto; ma la inazalma parte remero condannati a pene abbattanza gravi. La Società delle tranvie al adfirottata a presentaro al Municipio l'elenco dei danni mopportati nelle dimestrazioni. Tali danni dicesi accondano ad oltre duccentomila lire.

Il Pungolo, ordinariamente beno informato, sia sera pubblica la esguente nota che ho ragione di ordere cantilaziona: So mo analto la negtre informazioni, oggi la Commissione d'inchiesta chiudorebbe il periodo dello investigazioni. Una cosa non sapniamo comprendera ad è che essendosi dello di doplamo comprendere, ed è che essendosi dello di do-versi sentire eggi il principo Ruffano, il conte Capanno e D'Andria, nessono dei tre, Eso all'ora in cui ecriviamo, è stato chiamnio ed inteco. Le investigazioni el sono limitate in massima al soli senatori e deputati, fra i quali alcuni non presenti negli avvenuti disordini. Aggiungiamo che la Commissione ha preso visione in questi giorni di quasi tatti i documenti relatiri ai disordin

a Il resto del lavoro varebbe fatto stanera o domani mattina. Poscia alcuni commissari andrebbero via e resterebbe a Napoli collanto qualche commissario ann l'incarico di stendore la relazione, che gli altri ver-rebbero poi a firmaro. Questo iascia supporre che in massima i commissari sono d'accordo. I colpiti dalla relazione sarebbero alcuni funzionari di pubblica si-curioza. Vi saranno forse anche altre responsabilità curezza. Vi sarauno forse anche altre responsabilità ma m di esse noi crediamo pradente di il silenzio. Trattasi di coso molto riservate, e, dal resto, aarà meglio attandere le eastte parole dei ralatori. Una man possiamo aggiungure, ed è ille i informa-zioni pubblicato sul giornali in questi giorni sono totte infondate. .

# Il daelle Drumont-Dreylus.

PARIGI (Ag. Stef. — Ed. muttino), St. — Net pomeriggio vi fu nello vicinanze di Parigi l'anumizato duello alla spada fra i deputati Drumont a Dreyfos al seguito ad una polemica giornalistica, Dreyfos fi ferito tre volte, al braccio al costato e al pette. Si assicura che il duello ricominciera domani alla pistola.

L'esodo degli operal italiani dalla Francia NANCY (Ag. Staf. - Ed. mattino), 31. - Mal-grado le miance press, quantunque amma italiano nia oggetto di violenze, gli operai italiani iasciano la città. Icri 55 ne partirono diretti a Strasborgo ed a Baden.

Gli allieri dell'Accademia navale di Litorno NEW-YORK (Ag. Stal. - Ed. mattino), III -- Gil allievi dell'Actadamia navalo italiana mesa partiti per Tangeri a bordo della Vittorio Emanuele, dal Fiavio Giola a dell'Amerigo Vespucci.

ZANZIBAR (Ag. Stat. — Ed. mattino), St. — Il tenente di vancello conte Levatelli è giunto oggi da Kisimayo a borde della Staffetta col manula Fi-COLUMN TOL La legge sui senatori nel Belgio.

Il conte Lovatelli alto Zanzibar.

BRUXELLES (Ag. Stef. — Ed. maf(ino), 31. —
Camera. — Si approva il progetto Visard stabilante
le candizioni dell'eleggibilità dei senatori. Questo progetto era stato respinto dei Senato.

I moti di Spagna. MADRID (Ar. Staf. — Ed. mattino), S1. — E ecopplato un potardo di dinamile alla camma di gendarmeria dei quartiere Pacifico. I danni sono soltanto materiali; due individui autori dell'esplesione sono stati arrestati.

Una geletta capovolta - Quatiro annegati. LIVORNO (Ag. Stel. — Ed. mattino), 31, — La goletta Pace Maria, diretta a Porio D'Anzio, si è capovolta fra Fisola del Giglio e Capoduorno. Il capitano, due marinai e un momo perirono annegati. Duo marinai furono salvati da una buren peachereccia.

# LO SCACCHIERE DELLE GRANDI MANOVRE

#### UNO SGUARDO AI TEMPI CHE FURONO - DUE SECOLI DI TUMULTO GUERRESCO.

concentrati, in formazione di guerra, con le loro divisioni o le truppe suppletive dislocate, a Vigone e a Villafranca per l'uno, a Fossano e a Centallo per l'altro. La direzione superiore delle manovre è in Verzuolo, ove le mie e le gallerie del castello dei Mola di Larisse devono stupire al passaggio delle moderne uniformi, nel memore pensiero della sonanti e lucide armature cinque-

Bello e desiderabile scacchiere di guerra aperta, questa pianura che da Caneo e da Saluzzo giungo a Torino. Pianura quasi per intiero assal ilorida, tutta estesi e feraci campi, opime praterio, gelsi, alberi fruttiferi, boschi cedui, vigneti, soloata da strada per ogni verso, irrigua di tanti tor-renti, cui scavalcano tanti ponti.

E m da un late la circoscrivono i miti vitiferi celli bagnati dal Tanaro, cam in corona dall'altro, quasi a cingerla d'uno steccato, la ce-tena delle Alpi dominata da quel gran gigante solitario del Viso.

E quanti sbecchi di vallate ad ogni passo Prima il Vermenagna, il Gesso e la Stura, che fanno capo a Borgo San Dalmazzo ed a Cuneo: e si rannodano ai nomi dal colle di Tenda, dalla Maddalena s dell'Argentera. Poi la Masra che, dal nodo del colle del Mulo, mette s Dronero ed a Busca; poi la Varaita, ed il Po, ed il Pel-lice, e il Chisone e la Dora Riparia; onde altri nomi di colli, quel dell'Agnello, e delle Traversette, e il Monginovra e Sestrières; mi altri sbocchi a Venasca e a Versuelo, a Rovello a a Saluzzo, a Bricharasio, a Perosa ad a Pinerolo, o, infine, alla regina del piano subalpino, a Torino.

E giù da ognuno di questi colli, per clascuna valle, a tutte le città, a tutti i borghi che ne sbucano ad adegiarsi nella pianura, quanto stre-pito d'armi, nella atoria di tanti secoli, che in-

cassante turculto di guerra! Dapprima guerricciuole di Comuni, poi di piccole signorio feudali; finchè, mano a mano, gli staterelli si ingressano, le guerre si fanno più ponderose; e straniere orde e milizie paesane si contendono il campo, e qui, su questo fortile suolo, si giuocano più d'una volta le serti e i titoli di predominio dei maggiori potentati d'Eu-

Sulle rovine delle feudalità si sono venute elevando le monarchie: i principi, possessori di una forca non avuta ancora mai, mossi da desiderio di gloria e di conquista, scendano a com-batterai fra di loro: e alla piccole guerre feudali succedono le grandi conflagrazioni curopee.

Per duocento anni ne ando in convulsione l'ampio scacchiere. Posta così ai piedi delle Alpi al primo incontro d'ogni esarcito che ne scendesse, sulla strada del piugue, ambito e contrastato dominio di Lombardia, questa pianura do-veva essere la naturale lizza della secolare contesa cui Francia, Spagna ed la prependeranza in Europe.

Stretti da vicini potenti, travelti dall'onda torhida che incalza ai loro confini, i principi di Savola entrano attori nel grande dramma, e la parta che essi vi rappresentano viena sempre più orescendo.

Così nelle guerre tra Carlo V e Filippo II da una parte, e Francesco I ed Enrico II dall'altra, in quel continuo battagliare che durò quasi quarant'anni, dalla Dieta di Francoforte a Castel Cambresi, ecco duo volte messo sessopra questo primo lembo della pianura subalpina. Siamo nel 1536, alla terza guerra fra il vin-citore di Pavia ed il suo emulo. Carlo III di

Savoia parteggia per l'imperatore cui è legato per l'investitura della conten di Asti a del marchasato di Caya e per le mome con Beatrice di Portogallo. Ed soco, ad ogni tratto, nalla storia di quegli scentri, i nomi di Fossano, Mondovi, Curseo, Barge, Centallo, Carignano ..... Città borgate preso or dall'una, or dall'altra parte, perdute, riconquistate, Incendi, devastazioni, sacchoggi, da cui, coll'allargurai della guerra, va angustiato tutto il Piemonte. Restringiamoci ai inoghi che vedranno le

grandi manovre d'oggi. È vi troviamo a cape degli imperiali il marchese del Vasto: del franced il signore d'Annebauld, Ed è lui a prendere Cunso e a dar l'ordine che si inconerisca Borgo San Dalmaszo a a scagliare sopra Saluzzo le orde di Lelio Guasco, suscoro di Alessandria e co-

lounello di 20 compagnie italiane. Il trattato di Crespy (1544) non assicura una lunga pace. Ecco di merro in guerra la Francis e la Spagna, Nel 1551 il marchese di Pescara fronteggia il francese Brissac, Ma di caroro le cose volgono a male pel Piemonte. Cadona Roccasparvera, Demonte, Roccavione. Il conte della Trinità e il conte di Luserna difendone a grande stento Cunco e Fossano; finche, nell'agosto 1557, al quartier generale francese, in Saluzzo, giunge la notizia di San Quintino, a troncare la corsa abrigliata delle armi nemiche.

Intanto, son Emanuele Filiberto la politica di Casa Savola ha preso definitivamente un orien-tamento nazionale. Pesta tra le due colossali potenza di Francia e Spagua, non si dimostra debole e instta, ma si destreggia con l'una o con l'altra, contro l'una a contro l'altra, rinkandoni dalle econfitte, traendo - ansi - bnon partito

ancho da queste.

Nel 1588 esca svolgoral sul piano subalpino un opisodio della gran letta di Enrico IV contro Filippo II e il suo ambisioso disegno di monarchia universale. Carlo Emanuele I invado il marchesato di Saluzzo, ai primi torbidi in Francia. Poi il focolare della guerra si porta al di la dalle Alpi: si allarga per la Linguadoca, il Gi-navrino, il Delfinato, la Provenza, la Savoia, il Chiablese, il Lionese,

Nel gennaio 1595 gli eserciti avversari si ur tano di nuovo nel nostro scacchiere. Lesdiguières per Il Monginevra e la valle del Chisone acendo a Cavonr: l'assodia, lo prende. Occupa Vigone : entra nel cuore del Piemonte.... Dopo tre auni il trattato di Vervins pacifica i due maggiori contendenti e soucerra apolio il duca di Savolo ma somm definire aucora l'eterna questione del marchestato II Saluzzo.

Passono sei lustri : s Carlo Emanuelo I, queato indomabile atleta di guerra, dopo um brevo alleanza col francesi, si rivolta contro di mai. È la guerra dei trent'anni, Richellau stesso discende dal Monginevra (1628) contro Il suo ontico alleato. Quanti perde Pinerolo, Cavour, Sa-Insto.... E mai reggendo a tanti colpi dell'avversa

Siamo alla vigilia delle prime fazioni con le quali si apriranno le grandi manurre. I corpi di appegne, a Savigliano, dopo un tempestoso red'armata di Torino e di Alessandria sono ormai

Al sue successore, Vittorio Amedeo I, M trattato di Charasco resta Alba e l'alto Monferrato: ma Pinerolo - una delle porte d'Italia dev'essere ceduto al francesi.

Dopo cinquant'anni il qualche tregua per il travagliato agone dell'incessante contess, ricompare un'altra volta il nemico. È questa, del 1690-98, forse la più classica delle campagne combattute sul nostro ecacchiere. Ed I quella a cui pare sia per avvicinarsi maggiormente il supposto generale delle manovre di quest'ando, per est che se ne può arguire dell'ordine delle dislocazioni e dalla direttrice di marcia.

E in questa campagna che di fronte al terribile Catinat si trovano Vittorio Amedeo II ed il principo Eugenio. Fu un preludio (scriva Cesare di Salarzo) al successi del 1706. Il prin-cipe Eugenio vi diede non poche provo di sin-golarissimo valore personale. Un giorno, alla te-sta di 50 cavalieri del capitano Brichantean. forza parecchi squadroni nemici, finche, incontrato un intiero reggimento, deve ripingare sullo squadrone di Montecuccoli e ritirarei in Moncalieri. A Catinat parve fin eccessivo tanto ardire a distolse i suoi ufficiali dal seguire un esempio « la cui temerità è scusate solo dal buon sun-

Fiero avversario, questo Catinat. Il principe Eugenio ebbe campo di soggiarlo a Marsaglia; s se se ricordo per un perco. Ancora nel 1701, mentre la Corte di Vermilles sua indecisa a scegliaro tra il Vandôme, il Villeroi e il Ca-tinat per mettere scapo contre l'esercito imperiale, quando la sur giunse in Vionna ad Engento, destinato al comando dell'armata au-striaca, egli usel a dire: « Se è Villeroi, lo bat-teró; se è Vendôme, ci batteromo; se è Catinat,

mi battera. Oli è che le armi piementesi sentirono dura-mente il cozzo del fisca francese. Staffarda a Marsaglia (1890 e 1898) furono nomi sacri alla gloria dello milizie piementesi, ma, in peri tempo,

tristi per la piesa rotta che case vi incontrarono. Pure la guerra era stata affrontata con molta Pure la guerra era stata affrontata con molta baldanza, a com anime risoluto. Il Catinat, con francese burbanza, aveva mandato ad avvertire, in nome di Luigi XIV, ch'egli avrebbe traversato il Picunate per recarai nel Milanese, e che gli si dessero le furtazze di Torino e di Verrua. Vittorio Amedeo non volle sentir altro. Nel giugno del 1690 stringe patti con la lega d'Augusta: e aununcia al suo popolo la guerra con la Francia con un prociama in aul rivola le prepotenze del monarca francese, destando affiatto ardore di sdegno tra la sua gente, che si debardore di sdegno tra la sua gente, che si deb-bono disarmare i cittadini non succesa ascritti alla milinia perche non si rinnovino i Vespri sui cittadini francesi.

Si fanno leve d'uomini: si formano grossi corpi di soldatesche: le zelo è generale. Luogo di raccolta, Salame.

Ma Engenio non è ancora arrivato. Vittorio Amedeo si restringe a Villafranca, Catinat cocupa la valle del Pellice, che ancar oggi le ricorda son tremore. Prende Luserna, Cavour : muove verso Saluzzo,

Fu allora (18 agosto 1690) che avvenne la raffronto cun le attuali manovre cuo avranno anch'esse una fazione campale in qual luogo un'accurata descrizione (e così dello scontre a-Managlia di tre anni dopo) consulti la magi-stralo Storio della Brigata Aosta, dovata al colonnelli Zanelli a Fabria, pel secondo centenario di quella brigata. A Staffarda combatterono, per cinque era,

sette battaglioni giemontesi, quattro Terri spa-gnuoli; il resto delle fanterie e tre quarti della cavallaria rimasero samplici spettatori. . La truppe di S. A. E. hanno fatto meraviglie ... scrive all'imperatore il principe Eugenio. La disfatta era da attributral all'inanizione cul fa costretta la fauteria dal conte di Louvigny, ge-nerale di S. M. Cattolica; ed alla condotta impari della cavalleria.

Le conseguenze il Staffarda furono pronte. Villafranca, Saluzzo, Savigliano, Racconigi, Barga, Fossano aprirono la porte al francesi. Revalle resistà: e n'ebbe la peggio.

Poi Catinat, fingendo una diversione nel Delfinate, giungo a finas e la prende. Poi cala ad Avigliana, ardo Rivoli, minaccia Torino, Vittorio Amedoo si appresta a difendere la sua capitale. Allors il francese si volge a Saluzzo: tenta indarno Cunso: prende Carmagnela. Ma Eugenio giange di Germania con 20 mila uomini; a gli illenti rincquistano Curmagnola ed altre terre.

Fu allora che nal campi di Racconigi Vittorio Amedeo vide tanta miserio, che diè ai poveri terrazzani quanto denaro aveva, e, finito questo, spesso loro lo stesso prezioso collare dell'Annun-

Ms Catinat si rifoce in brave. Presi rinformi, soese da Fenestrelle verso Susa. Rioccupo Avigliana, bruciò di masses Rivoli, Venaria, altre ville. Ult alleati, che non avevano difeso la chima di San Michele, si appostarono al disopra di Orbassano, fra il Chisone, il borgo di None e Il cascionle della Marsaglia.

Qui successo l'incontro, che fu il più lato di quella guerra (4 ottobre 1698) con la peggio degli alleati, i quali vi perdettero diednila nomini, la artigliaria, il bagaglio.

Luigi XIV, nel properre un trattate di pece, fa, melgrado la vittoria dell'armi sue, d'una grazde moderazione. Già d'allora mirava a toglierei ogol altro impiecio e sarbar l'opera a raccogliere l'imminente rataggio di Spagna. I patti di Vigevano (1696) servirono di praladio a qualli di Ryavyok. Vittorio Amedeo riebbe Perosa e Pinaralo, e and rientro in possesso di quella fra le porte d'Italia onde Richelieu aveva spogliato la sua

Ma passo appena un luntro: e la questione della successione di Spagna venno a scoppiara. E allera l'Europa fu di nuovo in guerra. ghilterra, l'Olanda, l'imperatore Leopoldo, vari principi della Germania stottero contro Luigi XIV.

la Spagna, il Portogallo, Mantova a Baviera. Vittorio Amedeo II duro dapprima alcun tempe col francesi. Poi, punto dalla loro alterigia, passo al campo avverso. I preparativi di guerra orano febbrili. Tanto li vigilava il principo da porre a rischle la sun salute. In una notte — al reconta — gli si imbiancarone i capelli, il che

egli celò poi con la parrucca. Intanto, stretto a levante dell'esercito di Vendôme, a ponente da quell'altro di La Penillade, Vittorio Amedeo perdette in breve tutto, qual il wan State, rimanendo con le sole fortesse di Ounce e di Torino, quest'ultima, per di più, bat-tata dal La Feuillade.

Fu allers che giunne in buon punto il prio cipe Eugenio, desideroso di riparare il cordoglio della rotta subita a Cassano, l'anno prima, dal Vendôms, E fo pago il 7 settembre 1706, il norno della battaglia di Torino: una strepitosa vittoria, che non solo libero la capitale, me tutto il Piemonte. Di 50 p 60 mila francesi, appena

20 mila ripassarono le Alpi. Nel 1718 il conchindeva la pace di Utrecht. H duca di Savoia vi guadagnava il titolo di re: riacquistava, alue si limiti superiori, le vallate del Chisone a della Varaita: a così i propugnacoli delle Alpi divenivano lo steccato dei dominii del Piemonte.

Le grandi Potense si andavano formando. La Maga dell'equilibrio europeo ne regulava il determinaral: e a contrappeso dell'Austria si accrescayano in Italia la monarchia Sahanda; in Germania la Brandaburghuse.

Tali, in quei due secoli, le principali vicande di guerra che travagliarene il fectile piano poste al primi limiti delle valti alpine. Altre vicende di guerra vide anche prima: altre ne vide poi: le una e le altre collegate con la vicanda del restante Piemonte, poiche il facco di guerra dirampe in breve, e si allarga, ed invade quanto syvicina.

A queste storie del tempo che fu el 8 sombrate opportune rifarci quest'oggi, che sul modecimo scacchiere, in prove incruente, ma ad conreixio di possibili ovenienzo future, al vanno addestrando le nostre milizio.

Oggi sono tanto mutato le condizioni tecniche della guerro, quanto nessuna fautoria d'altora ayrobbe saputo immaginare. Gli eserciti, si sono fatti colossali: lo armi hanno raggiunto un incredibile limite di celerità, di precisione di portata. Rocentissimo scoperte, qualo la polvere seara filmo, vengono ancora a modificare ad ogni giorno la fattica. La pronterra e la frequenza del merri di trasporto hanno reso possibili movimenti di capidità mai veduta.

La guerra, insomma, ha risentito gli effetti del progradire naiverso della civiltà — pur pais crudolmente ironica l'antinomia dello due

Tanto più diventa interessante raffrontare le epoche, i metodi, i risultati. E, intanto, conforta Il pensare che questo florido scacchiero è ben nestro, tutto nostro: che è tutta nostra, più oltre, la gran pianura . che du Vercelli a Marcabo dichina »; e, Interno interno, per tante centinaia di chilometri, le spiaggo bagnate da tro mari; o a baluardo di questa nostra term, di questo che le il « Bel Paese » è nostra la gran corona nivale

Ora, per questo Alpi, su questa plaunra, non discendono più, al menomo capriccio di principi stranieri, le orde devastatriel. Le mura dei forti, le becche dei cannoni, le canne dei facili veglano sui confini. Le trombe d'Italia fanno echeggiaro per le valli, e via via per l'infinita mbertosa pianura, il peana nazionalo: e i morti che giaccione da secoli sotte le solle, e i vivi che guardano fidenti al futuro, gridano fusieme: Di qui non el passa!

#### Pozzi in ferro e fontanili nel campo delle manovre.

Nell'intento di indicare al signori comandanti della grandi manovre in Piemonto ed ai algnori ufficiali dell'esercito is località ova i soldati possano trovare eccellenti acque potabili, pubblichiamo il seguente sanco dai pozzi in ferro e fontaulli, sintema Calandra, eseguiti dalli ingeguero e geometra fratelli Vac-

Savigliane. — Vari poxel nella città — Vari poxel cascinale Rigramo a vari fontanili — Fontanile Scarnaligi. - Vari pozzi nell'abitato - Fontanilo

Scarsafigi. — Vari pozzi nell'abitato — Fontanile prosso le cascine Riferano, Lincas.

Manasiaraba — Vari pozzi nell'abitato — Fontanile presso la cascina Gringiano e alla cascina Rusca.

Raffig. — Vari pozzi nell'abitato — Fontanile presso le cascine Cascinetta e Faderotta.

Villagora Sciara. — Vari pozzi nell'abitato — Fontanili presso la Madonna della Roco e presso le cascino Chiotta. Marianna, Tetti, Boschi — Pozzi al Reonitino, Fiorita.

Tarra Sas Glorgia. — Vari pozzi samplilanti nell'abitato, alle cascino Fornaca, Mittera, Pista, Grella, Tetto Monache, Sant'Antonio — Fontanile Grella.

Garde. — Vari pozzi nell'abitato e alla cascina Permieri.

Peiraleri.
Saluzze-Carviguasce. — Vari pozzi alle cascine
Grançia. San Chiri, Ruh, San Colmo.
Tetti di Carch. — Borgata Torrazza, Richiaretto,
Rebecco, Dalle Monache, Giachetta, Hel Pilone —
Poszi Lascina Nuova, Murtizzo, Staffarda, Saccatanello — Fontanii borgata Armandi e Gerbola.
Marrim. — Nell'abitato e cascina Motta.
Villalrasca, — Nell'abitato, a Cantogno, Mottura o
cascina Macra e Natta.
Vigune. — Poszi nell'abitato — Fontanila Bonco.
Alrasca. — Poszi nell'abitato ed alla stazione, od
alla Fornace.

None — Pozzi nell'abitato ed alla stazione — Pon-tanile Tetti Giuliano. Volvera. — Pozzi nell'abitato.

Comiana. — Pozri cell'abitate. Candlele e Sinninigi. — Vari prazi nell'abitate Fontanili cascine Parpaglia e Pinisra vecchia a Donvo, Gargia.

Caveny. — Posxi alle mecine Capitania, Mazzoretti,
Caminetta, Cucchi, Toia, Sant'Antonio e fontanili e

pean a Garagliana.
Carcenasco. — Vari pousi nell'abitato ed alla es-seina Ventanette.
Virle. — Vari pean nell'abitato.

L'Amministrazione cambia gli indicizzi a ri-chiesta. Si raccomanda soltanto perchè colla cichierta si spedisca la finacetta a stampa per faciliture il cambiamento.

Appendice della Gazzetta Piemontess

# La Figlia della Zingara

Romanco di ARMANDO LAPOINTE

- In verila, non il riconosco più, - disse quando Alba tacque per non acopplare in singhicral; — in vita di Parigi l'ha fatto perdere intto il tuo coraggio? Eppure hisognerà che lo ritrovi la te la mia valorona inspiratrice delle montugue della Serbia... perché i dissatro è anche più grande di clò che tu non credi

Questa notto, dal barene Kosick, he ginocale e he perduto ..... ventimila franchi. Ups simile sommal

Benra contara cha mi le tese la un ignobile transile dal quale non sono oscito che firmando una cambiale di altre ventimila lira... Mi vandicherò di quei briganti.... ma, lonanzi tento, bisogna pagara....

Pagard In qual maniera? Con che cosa pagare?

— Il rabarzio di questa notte non può giustificare
la tas impotenza? — domando Alba.

— Bisoquerabbe, in qual caso, confessare la nostra
latimità, la nustre relazioni, bisognerabbe partare di
qual tasoro che era la nostra commun fortuna! Bisomerabbe demuniare il furio alla giustizia, e la giu-lla appunto perché è abile, incomincierebbe per lomandard di giustificare l'esistenza di quel tescro, spiegarne l'arigine; quelle investigazioni etrapperebbero il velo che copre il passato..... quel passato che bisogna nascondera.... che nessuno dere cono-sorre.... l'incendio e il puguale ne hanno scancellate

### Il XXV Congresso Nazionale Alpino

Da Belluno a Lengarone. Lo. Spiz di Gallina - La vallata del Muli. Perus di Zoldo, 23 agosto.

(f. s.) — Non era ancora avanita dalla nostra mente la squisita impressione lascialisti dalle spontanes fe-stosità dei belianesi quando stamune, con un cielo grigio e poco promettante, salimmo in una astiantina nello carrozze eleganti del Fracchia per avviarci a Longarore. La Banda clitadina volle renderci nuovi oneri, precedendo il corteo per un buon tratto di via. Le allegre marcie si alternavano con le grida di ev-viva, la cui eco si perdeva giù nella mirabile vallata del Piore. Dal momento in cul abbandonammo con l'animo riconescente l'espitale Bellano, al nestro aguardo si succedettero i panorami più vari e attraenti. A siniatra della strada nazionale che attraversa le feconde campagne dell'Oltrardo, il presenta savoro o maestoso nei suoi declivi il monto Serva, che lascia a

destra è sontocco edificio della Vosa d'Oro, stabili-mento idroterapico di notavolo rinomenza. Sorpassato il villaggio di Polpet, la strada corre fra Pampio letto del Piava e i monti recciosi a nudi del Falpago. Dopo Fastogna, situata presso la brulia e ghialosa valle del Desedan, appure con la sua cima ardita lo Spiz di Gallina, del quale riferteco una no-

bila leggonda. Al tempi della dominazione strantera di tratto in tratto compariva su quella vetta quasi inaccessibile una bandiera triculore piantatavi dat coraggiesi montanari del dinterni. I quali, alle scope d'impedire che l'appressors en ne impaironisse, tagliarano nettamento il sentiere che ri conducera. Si che il simbolo pre-siose era tolto di mim per buona pezza dai tiraturi nomici, sensa però alcan rientinto pratico, inquan-toche, una volta abbattuto, ne sorgeva su altro, s

poi imagari an altro ancora, camo per incanto.... Queste populazioni sentono profundamento il senti-mento patriottico, benello esse siano talora isolate dal rimmento dell'umano communio. Infatti un compagno di vinggio, il collega Combi, dell'Adriatico, raccontava che, al di là delle Spia di Gallina, in un im menan barrone, traggono la vita nicaria paesalli, privi di qualstasi mezzo di comunicazione quegli abitanti per conglungeral con gli altri centri della regiono devono buttere un piecolo sentiero tortagno o diffici-

Ma Longarone, l'industriosa bargata, ci toglia alle meste rillessioni che tali fatti potrobbero suggerire. Musica. Autorità, gonfaloni e melta fella si accolgono irtamente; anzi, jo sono grato all'en. Sperti, il quale dopo i conveneroli d'uso, mi forni magistralmente eleuno spirgazioni sulla storia e le vicende del luogo. Vari muraglioni giganteschi di diversa mule si ad-domano lungo la china del monte, e si vuoi credero che il abbia futti costruire una benefattrice del poese, non solo per difunderio da possibili franc disastroso,

La valte del Mat, terrente asset terreto per le imrovvise piene, offre al forentiere una serle di spettacoli indescrivibi i. E bene qui ricordare il terribile diasstro causato nel 1880 dei Duran, che nell'alto Zoldano si congrenge col Mae, formando en corso di acqua dal letto larghissimo e frantaglisto. No li principale mana en eccezionale nabiliragio dia abbatto e distresse non solo i poderi, ma rinaci a mintere ben ance parecchia vittime artisme.

ma per occapare moltissimi operal, che la allera crano

Prima di giungere a Zoldo si fa una breve senta a Sofframo (m. 575) per visiturei due profondi burroni fra le cui pareti ecorrono impetuosi e cupamente pittorrechi il Grinol o un altro piccelo torrente.

A Mezzocanale si bere un eccellente birchiero di vino, allietati da numerosi festopi che qualla buona gente ha caposti fra gli intrecci di milio fronde. Salla lacciata dell'onica esteria si loggo una epigrafe sor-moblata da un artistico busto in marmo bianco del Besarel, ricordanto i sacrifici compinti stando sulle nudo roccio per respingero ercicamiente la etraniero

E con una pluggia certo pon voluta no desiderata, ci troviamo a Forno di Zoldo, un ameno pueso a 846 metri, dave di attendeva, malgrado il pessimo tempo una dimestrazione di simpatia così imponente che lo non suprei descrivera. Totto le man erano pavemie, a dal verone del palazzo municipale aventolava una bandiera alfuncita o lacera, che più tardi reppi essero un giorioso reato di giorni memorabili. Il sindaco, la musica, una folla di popolo di mossero incontro e al nostro passaggio arministareno i fazzoletti, agitarono cappelli como nei momenti il nna grando solennità.

Da Zoldo, vastiesimo territorio seddiviso in molte frazioni l'una dall'altra iontanisame, si domina il Sasso di Bosco Mero (m. 2509), il Costellin (m. 1577), Books of hosto Mero (m. 2002), il Castellii (n. 1877), il Colduro (m. 2002), il San Sebostiano (m. 2420), lo Spis di Merzadi (m. 2317). Questa focalità è nota nel Veneta perchè i suoi abitanti, dediti alla fabbri-cazione dei chiodi (ora piuttasto in decadenzi), inrice a ricorrere alla milieta sodillafano minute an genze della vita com una quantità di quel produtto edustriale relative alla merce che ricevon

#### Da Forne di Zolde ad Agerdo. Le memorie di un disastro - Il passo Duran. Agordo, 23 agosto,

(f. a.) - Alto 6 di stamano, con un cielo more a una brezza freschiminia, la lieta comitiva del congres-sisti partiva da Forno di Zoldo proceduta da uno atonio originale e bizarro: Keso era contituito de una ventina di ragazzo sai diciott'anni, indessanti costumi dal vivaci colori, rosce e rubiconde in volte, rebunte e carine. Portavano sul dorso le tradizionali gerle, contamenti le valigio e gli altri oggetti dei gitanti. Questa delle portatrici è una trovata albasianza recenta, escagitata mi assicurano, darante il Congresso

Venivano appresso tre bandiere, gil alpinisti, la musica e tre mule destinale a portare in groppa co-lore cui nen sarobbero stati tufficienti i propri garetti. A Dont si fa una prima tappa e si custituluce un grappo in seguito al desiderto espresso dai fotografi. Io ne approfitto per lare una scappata fino alla chiesetta del villaggio uve Besard ha creus un manumento al Brustolon, suo degno maestro, menha per vedere le superbe cime delomitiche del Pelme (m. 3169).

A Gavarz (st. 1189) scorgo con mio stupore alcani montagari she falciano il frumente, e quande gion-gianne a San Tiriano di Golma (Zoldo alto) si odeses le campane, di modestissime dimensioni, sponare com monotona insistenza a stormo. Quei rintecchi c

le tracce... No, no, - aggionse Nedel con voca capa, - noi non siamo gento che possa domandare alla g'ustizia la riparazione d'un pregindizio o di un delitto... E chi sa, anzi ..... Tucque cumo abbagliato da mm fuimines intel-

zione; il sau eguardo esprimera an rago sentimento - Che cosa c'é apegra? - domande Alba tatta

tremante. Dopo una lunga punta, egli riprese:

— Non sei colpita, come me, dalla strana comnidenza? Completamente derutati qua, proprio nel punto in cui, in casa di quel banchiere angherese, mi si

accusava di un fatto che, secondo le convenzioni mon-dane, dovrebbe coprirmi di vergogna e farmi chindere le porte di tatti i saloni parigini.

— E che cosa un dedarrenti, ta? — domando la

Questo: che un nemico econosciuto el tendo qualche agguato terribile.... che il furto e la trafa di cui fummo vittime son sono che i primi passi il ona vendetta accanita. - Un nemiro! E chi può essere?

- Non lo so. - Michele Tolmida, forse - face Alba con vaca

- No - replied Nodel dapo un istante di riffessione. — La insurrezione della Bosnia e dell'Erzego-vina ha infiammato i serbi. Tutto quel piccolo popolo è oggi sul piede di guerra. Es Michele non ha ancora trovato la morte, combatterà senza posa sino BIAGO OF GIRTH

Ma chi dunque può peresguitarci? - Per saperto, per cercare quel nemico segreto per colpirlo, a mia volta, bisogna susor ricco! Proferi quelle parole con una energia straordinaria. Una idea era sorta, d'un tratto, nel uno cervello così furiemente organizzato pal mala.

ricordavano il fremendo nubifragio del 29-agosto-1890, di cui infatti quei pochi rassenzati celebravano l terzo kun vertario.

Una colazione tott'altro che incolliana si aspettava al Passe Duran (1605), posto fra il Muiazza a destra a l'enormo San Sebastiano a sinistra. Sal prato un locipedista si diletta nelle rapido volate, mentre in riflotto che a questo mondo devono per raserci anche baoanmorif

Bi discendo, rifocillati alla meglio, per un viottolo irle a sconceso lungo il Cordevole, o mi due ma si giungo ad Agordo, ove la assione locale del Cinis Arino Italiano, la term fondatati in Italia, ol ha offerio una bicchierata, ad ove apero mi sia dato impostare questa e la lettera precadenta, nen avendo patuto farlo negli altri siti, aproviviti completamente o molto scarsi di corrieri postali.

Agordo è un passa simpatico, centro di un magnifico grappo di dolomiti o conosciulo per la una scuola montanistica, nonche per la miniere di Vall'Imperina (587 m.), discoste appena quattro chilometri per atrada carrozzabile, meritavoli di essere visitate per rariola di vedato a per formazioni geologiche cariose Velgendo lo aguardo all'interno si ampira il Fra-mont (m. 2294), che digrada nel poggi verdeggianti di Coldignas (m. 874), a sinistra torreggia l'Aquèr

m. 2874). Stancea noile sale del Municipio obbe luogo il pranzo, tol intervenporo anche le Autorità locali el al quale mister Budden rivoles agli alphaisti il sea ultimo sa-late, perchè cestretto a prendere domani altra via. Il buon vecchio, che di questi giorni fu oggetto di tanta dimestrazioni affattuese, speriamo perterà nella espansive popolazioni montanare.

AGORDO (Ag. Stell - Fld. sera), 31. - Gli alpinjeti como partiti statuano da Caprile per Borca, dove si spingliera il Congresso del Club Alpino ita-

VODO (Nostre telegr. — Evi. malijeo), II., uze 10 pom. — Questa sera nell'Alburgo delle Alpi convenuro I congressisti per il pranzo sociale. Assistevano le Autorità locali, l'on. Ulementini, deputato di Pieve di Cadre, l'ex-deputato Rizzardi. Il cambatto rescenze liniamente a le menes forono egraziamente truscores lictamente e le membe fureno egregiamente servite. Montre la manica milla plazas eneguiva un concerto durante il pranzo, la pupolazione accendova fonchi artificiali inneggiando vivamente all'alpinismo. Al termine del banchette parlareno il presidente della sezione del Club Alpino di Belluno, l'ex-deputato Riz-zardi per la città di Fisvo il Cadore, For per Pine-rolo, Perini per Bores, Arduini per Venezia, il signer Unigli per la Stampa, nonché inniti altri; Il tempo è cattivo e attualmente plove.

Domani parerchi dei congressiati audranno a fare gito ed escoratoni a Cortina di Ampesso e al lago Misurine, totto pittoresche località sull'alto confine bel-

#### L'inaugurazione dell'Esponizione agraria di Cherasco.

CHERASCO (Nostro talegr. - Ed. sero), 31, orc

5.35 poss. — Signte il cattivo tempo la fiera dal be-etiame, che doveva aver luogu stamane, è stata rimandala a martedi.

Nel pomeriggio essendesi migliorato il tampo, ebbe hogo l'inaugurazione dell'Especialene agraria di anni

Vi nasistava molto pubblico. Pronunciarono applacditi discorsi il presidente della sezione agraria di Cherneco signor Icheri, il cav. Lanza, presidente del Comirio agrario di Mondovi, e l'on. Marazio in nome

L'Espositione è giudicata rfincitiasima per tiumero qualità di prodotti.

#### Sanità pubblica.

Governe, 31 sgosto. (B.) - Pregovi ementire l'annunzio dato da alcuni giornali che sinsi verificato in questo Comune un caso di colara. Trattani invece di un case semplicemente sospetto segnalato nel Comune di Priocca. Il medico provinciale dett. Ambrest, recatest qui in seguito ad inesalte informazioni per semie alla Prefettura di Cunso, si è poscia trasferito a Priocca, dove mi consta abbia trovato il Roagna Tommaso, già sospetto di colera, quasi compistamente ristabilito dopo una indigestione causain da abbondanti libazioni.

Qui lo stato della saluto pubblica è ottimo, e tutti al proparano a passare allegramente la fosta patronale, che avrà laogo domanica prossima e che senta dubblo, grazie ai vini generosi di questi colli, farà registravo molti casi di colera dello stampo di quello

NANTES (Ag. Stef. - Ed. mattino), 31. - Ieri dno decessi di colera. L'opidemia decresco sessibil-

# H Bellettino dell'Istrazione Pubblica.

(Per telegr, de Roma — Ed. gierno). 81, ere 10 pem. L'adiarno Bellettino afficiale del Ministero della pub-lica istruzione continue le erguenti nomine e dispo-

Università. - Vannero confermati nell'attonio ca-Università. — Vennero confermati nell'attoale caricà i seguenti professori addatti alle vacis istituzioni somitifiche dell'Università di Torino; Sperino, Variglio, Cesaris, Griandi, Grandis, Patrisi, Caviglia, Oriani, Bellone, Beifanti, Sansoni, Ciartoso, Anglesio, Bocci, Cada, Rondelli, Roncoroni, Salvieli, Rosa, Benomi Parraca, Virgilio, Sacco, Belli, Perraro, Baldracco, Gazzino, Quenda, Monti, Campetti, Risso, Collo, Ottolanghi, Scave, Uilodi, Aimonetti, Vaitati — Fonsio è nominato perparature al gabinatto di chimica all'Università di Torino — Ferrari, professore al licco di Padova, è nominato professore straordinario di storia della filosofia all'Università di Genova sono no-

straordinario di storia della filosofia nil'Università di Genova. — Puro all'Università di Genova sono no-nominati manatenti presso il gabinetto di chimica i professori De Negri o Cunco. Vennero pure confermati unil'attuale carica di as-sistenti presso le varia intimaloni scientifiche della Università di Pavia i segnanti professori: Mai. Forni, Balierini, Cerri, Sacohi, Furno, Purgatti, Zenoni, Anelli, Alessandri, Gigli, Clivio, Rosinolli, Gualini, Rampoldi, Casaran, Hasso, Cappellini, Gorici, Villa, Monti e Canto. Astoli è disponsato dall'affinto di assistente presso

Astoin e dispensato dall'affinio di assistente presso l'Università di Pavia — La alguera Dania è nomi-nata prima levatrice alla chica estetrica dell'Università di Pavis. — istrations normale. — Forreri , direttore delle concle normali di Bergamo , è tranferta a quelle di

Di ciò che aveva detto, Alba men anona ritenuto che le altime parole : semin ricco i Sarebbe ancora possibile? - alla domanda. Si, ma ad mus conditions.

- Alla condizione di nasconderei per qualche tampo, bile sipagnaous.

- E - continuo Nedel senza rispondere all'interruzione — riconquistare quella fortuna che ci fu de-rubata. Per combattere vittoriosamente ci vuol dell'oro i lottara menus depare è must sicuri di seser vinti. Ho il mezzo di riccetitnirci tutto ciò che ab-biamo perdato.... la ricchezza, la considerazione, il rispetto di tatti. Ma per raggiungere quello scopo dobbiamo adaltarci a vivere per qualche tempo na-scosti, poveri forse. Però quella nostra vita solitaria sarà la postra salvezza e u porra probabilmente sulla Lraccia dei nostri nemici. Credendooi foggitti, per cer-carci cest usciranno dal mistero nei quale si avvolgono. Alba, - aggiousa Nèdal con risoluteres, risogna lasciare questa casa sull'istante. Conosco un

rifagio dore nessuno al mando capra trovarci. A quella proposta, Alba impallidi. La prospettiva di una vita oscura, miserabila, ri-voltova tutti gi'latinti di quella creatura avida di mondane volutta. Per goderne, per sesere una delle regine admiate dei saleni parigini, ella aveva tradito il suo benefattore, aveva associmata cua serella, s'era fatta complice, pel amente di un brigant..... ed ecco che tradimenti, delitti, infamie non eran valsi a pulla..... l ago amante le proponeva ademo una vita nutile. 

di sir John Joung. Ad nn tratto esse le balenarone — P alla mente, seducculi, tentatrici. — Amico mio, — ella helbello arrossendo, — non amarel

Vercelti — Ghidiaelli, direttore delle sonole normali di Vercelli, è trasferto a Belluno — Orrepi, insegnanto a Vercelli, è trasferta a Dagliari in qualità di direttirica di spelle sonole — Illuminati, insegnante a Camerino, è trasferta a Mondott — Pollegrini e Bernardi insegnanti ad Oneglia, sono trasferti il primo a Traviglio, il secondo a Benevento — Albanga Leovina, insegnante a Potenza, è trasferto ad Oneglia — Golb, insegnante a Grossato, è trasferto ad Aceta — Jager, insegnante ad Aceta, è trasferto ad Aceta — Jager, insegnante ad Aceta, è trasferto a Grossato.

Gianna, — Ramano è nominato bidello al ginuacio d'Atbonga, è sospeso per quindici giarni dallo stipen-

nano Gioberti a Torino — Piva, odello al ginhano d'Albunga, è sospeso per quindici giorni dallo stipendio con obbligo di prostar servisio.

Istruziasa primaria. — Formaglini, Maffioli e Ofcori, reggenti il pasto di direttrici dei giardini di infanzia a Bobbio, Lagonegro e Perugia, sono trasferte ai giardini d'infanzia di Ancona, Oneglia e Barbio — Mare a incaricata dell'unicia di direttrice dei giardino d'infanzia di Vercelli.

#### REATI E PENE

#### Un anarchico?

(Tribunale Penale di Torino). Icri, St. davanti al Tribunale, esconda Senione si discusse la cassa di Tessa Luigi, d'anni 28, met-canico, imputato di avere, nella sera del 22 agosto 1893, in Torino, promesso assembramento che fu coma di disordini, od ameano grida di: Viva l'anarchia! Viva l'internazionale! e simili.

Al cominciare dell'udienza l'avv. Floris solleva un incidente; dies mancante di giurisdicione il Tribunaia percis non renue interrogato dal procuratore l'im-putato. Dal verbale di Questura indites risulterabbe che il giudicabile avrebbe promunciato le parole: Ab-basso il Rei parole questo che implicherebbero reato d'indole politica di competenza delle Assise. Ad ogui

mode, anche non data questa imputazione, il rmini è sempro d'indote politica e non può trattarsi con la forma della citazione direttissima.

Risponde il Pubblico Ministero che la sconzioni proposta della Difesa non reggono perchè fit accettato il giudizio in altra udienza, nella quale la causa del Tessa venne riaviata. Quanto ai roato di cui all'articola della disconza del Proposta della disconza di con all'articolo di cui all'articolo di c colo 122 di offena alla persona del Re, egli, il Pub-bilco Ministero, non può occuparseno, perché per pro-cedore per tale resto occorre l'autorizzazione della

L'avvocato Poddioue, altro dei difensori, replica al Pubblico Maustero e risede nel curs stano accette le istanzo della Difesa che si accordi al Tossa la liberta provvisoria, che gli può assure concessa a senso di

Il Tribunale si ritira per risolvere le escecioni. Dopo poco som respingendolo o si dà principio al

L'imputato ammette di casersi unito alla dimentra zione, ma nega d'aver omesso le grida indicate nel capo d'impotazione. Dichiara di son appariementa alla Società dei lavoratori e di non professare principi

OVVERET. Bouvel, deligate di pubblica sicurerra. — Segui la di-mostrazione a dal gruppo dei dimostranti senti partire lo grida di: Fiva l'amarchia! Fiva l'infernazio-nale! Noto che dal gridava una il Tuesa, appartenente

al partito anarchico, e lo arreste.

Brameri Francesco, guardia di pubblica alcureran. - Nella sora del 22 accompagnava il delegato Bouvete senti fra i dimostranti il Tessa a gridare: Viva l'angrabia! Viva l'internazionale! Abbasso il Re! Giordas: Giuseppe. — Conosce il Tessa per on giurano d'indole mila e sottomosco, e so ritieno lucapaco di emettere grida sovversive. È operale nell'Arsenale militare ed è stimato quale giuvano laboricso.

Passerini dollar Giulio. — Conosce l'imputato per averio avuto in cura. Il Tessa è un novrostomio, a il teste non crode che egli abbia smesso qualle grida a scopo seddilesa. Nell'imputato vi è una stopidità rolativa e il ano non può essere stato che un atto

Scannapino definisco l'imputsto un folle. E in questo concetto vengano puro altri testimoni a difesa, affermando tutti che l'imputato à buonaccione, timido,

laborioso e non d'idee sovversive. Alla 11 il Pubblico Ministero prende la parola sostanendo la colperciezza dell'imputato e conchinde chiedendo la pona di tre mesi di arresto e lire 50 il multa per l'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza e ritirando l'accosa per le altre impatazioni.

Dopo le brillanti arringhe degli avvocati Poddigue
o Piorie il Tribanale si ritira. Alle 12 esce a pro-

nuncia la centenza colla quale dichiara mon farsi luogo contro il Luigi Tessa per gli articoli 346 e 247 del Codien Penale, lo ritiene colpevole inveca dell'articolo 3 della leggo di pabblica sicurezza, a lo condanna alla pena dell'arresto per mesi due. Presidenta: conta Lovera di Maria; P. M.: Bertolmi ; Difensorl : avvocati Poddigue a Floria.

# NOTIZIE ITALIANE

PISA. — (Nostre lettere, 27 agesto) — (G. Cn.) — Grave diagrazia nella tenuta renie. — Quaeta mattina, alle ere 8, una denzia, mentre era intenta a raccogliere gramigna nell'ultimo podere di Tembolello, ricevetta nella testa, per isbaglio, una fucilata a pallini da un cacciatore. Il cacciatore, (negrico, si dica emere un certo Pietro Bananti di Liverno. La donna è della Salita dei Lupi presso Liverno. La diagraziata fri dal capo-posto di Tombolo immediatamenta condotta all'Ospedale in grave state. I carabinieri reali, subito informati, si recareno sul luogo per ulteriori indegini.

eriori indegini.

VERONA, Usa currida di teri sell'Areas. — Dometer pressime, nell'Arene, avvi luogo smo spettanolo affatto move per i veronesi.

Si tratta di una grande Corrida di ke torce data da ma frompe compesta di torealori, spesia e bande-rillerer spagnuoli. Naturalmente lo spettacolo non sarà preciso come gli spettacoli constalli di Spagna, non escendo da noi permessa la macellazione dei bo-vini fuori del macello pubblico. In città e'è molta sepettativa per questo spetta-colo e cestamente si può profetizzare che domunica.

l'Arena sarà affoliata.

NOVARA, — (Nontre lett., 31 agosto) — (Gromo)

La partenza della brigata Calabria. — Questa
notto, alle 12 1/2, etamano ed oggi a messodi molta
genta assistava alla partenza del 50° e del 50° fanteria (brigata Calabria) per le grandi manovre. Cost
Novara resta per un po' di tempo quasi sprovvista
di guarnigione, non attendandosi cho nalla seconda
quindicha di settembra i reggimenti 31° e 12° provenismi da Beggio Calabria e Montalema, dove sono
destinati i reggimenti oggi partiti da Novara.

— Velocinediali savareal a Varnia. — Alle gare sara affoliata

 Velocipedisti navareni a Varalle. — Alle gare velocipedistiche che navanno luogo domenica pres-sima a Varallo interverranno personhi velocipedisti nevaresi, tra sul Germano Ruggerono, distintosi do-menica scoma nelle corse di Varese.

potreati spiegarmi un po' più chiaramente i tuoi pro-gotti? La lore ambiguità, te le confesse, m'inquieta um poco. Sona energica a coragginua, non fa mentieri te lo dica; ma tuttavia, debbo dichiarartelo, il mio coraggio, la mia energia non suprebbero resistera lungo tempo ad una vita miserabile, a privazioni che on ho mai sopportate. Nedel a'era alesto; i suoi occhi lumnti pareva apric-

rassoro scintille; un amoro e ironico sorriso aflorava o mm labbra.

- Saresti già stanca di associare la tra vita alla mia? - esciamo. - Un giorno, gierno non lontano, mi dicesti queste parole, che rammento sempre: - Noi siamo inseparabili te rissaumi tutto per me: amiek patria, famiglia! La min rita è legata alla tua col legame il più potente.... • Col delitto • ti risposi. No. — tu replicasti, — cell'amore, « Por amore a per delitto, ti dirò a mia volta nei siamo inseparabili! Per parte nila, in cateno che a te mi legano, tanto dolci e tanta insanguinate, mi sono laggero e lo adoro. Ti amo ogul gierno di più, ti amo più ancora di ciò che non l'amusai prima di possoderali Ti amo più della riccherra, ti amo più di me atesso... E m'aspettane pore il patibolo, so te rificiani di magnirmi, piettosto che lasciarti ad un altro....

di minaccia, spayentarono la Potroja, ma riaccesero nallo stesso tempo in lei la sua pessione assocità per l'ex-luogotenente di Konicuvrin. Egli era veramente di mas bellozza sovramana mentre esprimeva quel resmente amore, così insinghiaro per uma donna dil re-rattere e del temperamento di Alba.

Ella si also risolntamente. - Partiamo! - disse can accento tanto energico quanto quello di Nedal. - Vedrai es anch'io so

ASTI. -- (Nestre lettere, 50 agosto) -- (Arrenne)
-- Censiglie comunale. -- Nel pomariggio di leri, col·
l'intervento di ventisette mambri, si runiva il civido.
Consiglie presiedato dal sindece comm. Garbiglia.
Bi approve in seconda letture, a termina dell'articolo 150 della legge comunale. l'unificazione dal debito dal Municipio in L. 1,20,000, madiante l'amissionanti 2500 cartelle al presso di L. 500 castun parantita dalla Cassa di risparmio.

-- Farrevia scansanica Asti-Mestemana. -- Stamane in una sala del Municipio, satto la presiderandei sindaco, sassistito ingli assessori Bouni e Bocm,
si riunivano i rappresentanti del Cerami intercanti
alla costrozione di questa ferrevia. Il sindaco dimostrò la grande utilità che sarà per apporture questa
ferrevia si passi da essa percursi, anche sotto l'aspotto dell'esportazione delle uva o dei vini, principale prodotto degli sumi passi.

La discussione procedette animatimina, dell'errandosi per ultimo di incaricare la Giunta municipale
di Asti di proporre le basi di riparto della spesa lotale, tenuto conto dei diversi coefficienti, quali mrabbero la popolazione, l'estemsione territoriale, il
commercio e la distanza dal percorso della linga.

Alla seduta sinistava pure l'ingagnare progettista
care del Comitato promotere, il quale ultimo, sulla
metamistà di questa ferrevia, parlà assai bene, avolgendo comiderazioni e criteri che vennero da tatti
modivisi.

PINERGIR. -- (Nostra lett., 31 agosto) -- (X.) --

gendo consideracioni e criteri che vennero da tattil condivisi.

Pinerdello. — (Nostre lett., 31 agosto) — (X.) — Pel seggiorne del lle a Pinerale. — Continuano i preparativi per la venuta del Re a Pinerale. Parta delle sale al primo piano della Soucia di cavalleria, che vennero destinate all'alloggio reste, cono stato trasformate completamento del decoratori fratelli Vignetta e del lappensiere Annovate sotto la direziona di un capitano del genio.

All'ufficio telegranco vennero mandate nuovo macchine ed aggiunti impiegati purchà il servizio si possa compiere con quella prestezza che sarà richiesta dalle circostanze.

— La fiera. — Il tempo minacoloso nel giorni del

circostance.

— La fiera. — Il tempo minacoloso nel giorni di domenica a innedi lancat tuttavia si compisso e la festa e la fiera della nostra città di ferero numerosi contratti, specialmente di bestiame.

SALBENTANIO. — (Nestre intere, 20 agosto) — infertasi sul lavero. — Racci Filippo, d'anni il, bracciante, mentre attendeva ad siconi lavori di sterro per la costruzione del nuovo dimisero, si lascido cogliere una gamba cotto una frana di terra, a la catac delle farite riportate due giorni depe moriva.

— Al gran Mostica copra l'Assista, l'operato Berge Giuseppe, di Estilles, mentre lavorava in una galleria in contrazione fu pure colto sotte una frana e vi rimase miseramente achiacchiato.

Il poveretto lascia tre figli in tenera stà.

Il poveretto lascia tre figli in tenera sta. YORYOMA. — (Nostre lett., 51 agosto) — (Lacent) Il solcidio di un caffettiere. — Un'ora fa, Magrassi Giovanni, di professione caffettiere, si sparo un colpo di pistola sotto la gola; dieci minuti dopo era ca-

davers.

Il sulcide de moltistini anni viveva separato della moglio, della quale abbe due figli, che hanno era su perata l'età minore; era affetto da paralisi alle gambe. A stento riusciva a trascinarsi per la camora di sue

perata l'età minore; era affetto da paralini alle gamba. A stento riusciva a trascinaval per la camera di sua abitazione e del caffe.

Leri sera si intrattenne, come di solito, fra messa agli amici, a giuccare alla scopa.

Stamane si fermò a letto più del consueto, armi mude repraiscenza nel mana alle gamba; verso le 10 scoso dal letto e mando ad effetto il tristo propolatto che più volta averse panifestato. Il colpo fa così forte che si staccò la scatola del sensio ed il mervello schizzò sulle parati.

A quanto addice, l'infalice era matta fastidiate la dissetti finanziari.

SRA. — (Nostre lettere, 31 agosto) — (Turn) — Holizis militari. — La nostra città presenta in questi giorni un appetto animatinamo. Allo 8 1pl ant. di leri giunze de alba il 56º fanterio, che alloggiò nel quartiere degli alpini per ripartire atamane e rappinguagare la propria destinazione. Giunaero pare due brigata del 15º artiglioria, che credo partiranno oggi.

VERQUNO (Bra). — (Nostre lettere, 11 agosto) — Uno siabilissante sessegice. — Se seguita così mua passerà molto che il grande stabilimento onologico dell'esimio signor Boriotto Giovanni Battista di Verduno compari uno dai primi posti in Italia. Testi sanno che in qualunque Esposicione il sullodato signor Boriotto abbia presentato i suoi campioni, è sempre siata conesto con modaglio d'oro, il arganto, o diplomi. Ora nell'Esposicione di Zurigo l'unico che abbia averte la scadinazione il sullodato signor Boriotto abbia presentato i suoi campioni, è sempre siata conesto con modaglio d'oro, il arganto, o diplomi. Ora nell'Esposicione di Zurigo l'unico che abbia averte la scadinazione il sullo dato si menti tutta l'immenta quantità d'uno che celà aveva portato e di vandere la prima qualità fino a L. 6 le bottiglia è atato il floriotto. Perciò facciamo voti che cesì esperto enclogo seguiti co o moi nebebioli a far pregredire viappiù l'industria vintocla voli che cesì esperto enologo seguiti co' suoi neb-bioli a far progredire vieppiù l'industria vinicela italiana, certo d'ottenere ben presto la debita ricom-

VILLANOVA-MONDOVI - (Nestro letters, 80 agosto) — ils intendio nila Gretta del Dana! — a destino che la Gretta dai Doni debba provocaro in tutti i modi le più aucve e bizzarre impressioni. Dopo il grande successo dell'inaugurazione e dell'illimpiazione elea trica, l'affinanza del visitatori era ogni giorne nume-rosissima, tanto che in quindici giorni essi superavano già d'essai il migliato. Orbeno increra, alle 6, un movo e strano spetiacolo si offerse agli occhi di un nuovo a strano spettacelo si offersa agli occhi di numercai gitanti. Per un casuale incondio provocata dal motore a petrolio, rimase in pochi minati die strutto il chiosco che è sul piazzale della Grotta è nal quale sono collocate le macchino per l'illumina-sione elettrira. Non favvi alcuna diagrazia e neppuro alcun pericolo per le percone, ma i danni sono ab-hamanas gravi. So però abo stamano il Comitato della Grutta si è già riunito e ha deliberato di pro-cedero nai più brave tempo allo necessario ripara-zioni; cosìcche fra pochi giorni potre amnumervi-che la luce è rimessa a funzione, e forza.... con qualche miglioramanto, così da poter dire: « Tatto il male non vien per nuocere. « Ma di questo ad-altra mia.

altra mia.

[Jilluminanione elettrica è intanto sospesa per als cunt giorni; contignado perà le visito alla cavenna collo candele e col magnesio.

[AMPD. — (Nestra lettere, 30 agosto) — Rapica ?

— Un grava fatto en cui non è ancera appieno fattà la luce è avvenuto nella notte da domenica a innesti la receso Germagnano, nel pressi della grande cartiera Franco.

Diretti al mercato di Viù transitavano per quella la calità in vettora i stanori Giuneppe Camberra e

località in vettura i signori Giuseppe Cambero e Giuseppe Savant, l'into di Torino a l'altro di cons-solo, quando alvane sassate furcho lanciate vergo il loro. Ron è ancora ben chiarito se le sassate russa ladirimate a loro o se erano state scambiate fra in-dividul in rissa. Il fatto è che i die viaggiatori condividul in rissa. Il fasto è che i due viaggiatori scal-sero a chiedere spiagasimi a dua giovinatti che moli-vano de una cantina è che erano probabilmente i lanciatori delle pietro. Ma i due giovani allora, sensa-attro, atterrarono il Cambagno e il Savani, e, aiglasti da ajiri individui usotti dall'osteria, il processore sensa pietà con dei grossi niottoli....

Il vettorale, apaventato, frattanto efersava il ca-vatio e fuggiva. Il Savant, ferito, al salvà appuna il pott, dirigendosi verso Lanco. Il Cambagno dovettà ingensi morto, e allora gli aggressori fermi se un al-lontanarono nen sensa togliergii il grussoletto e l'appu-lacio d'oro.

legio d'oro. Ma la torture del malcapitato non erapo finite ane: cors. I soni depredatori si erano nascosti poco distanta, e quando lo videro rialement tentarono riaggiuantario per cui egli dovatte gottarni nella Stura, dovo num

Egli la stripsa freneticamente sul suo petto e à

- Va a vestiril del più semplice dei tuoi vestiti 

Nel suo appartamento il falso principe sostitui al

mo abito paro an abito più modesto e indoesò quindi un grande gabbano dal cappuccia. Nel suo scrigue, col poco denaro che conteneva, prese anelle una sca-tola quadrata assal pesante il in la poce sotto al-braccio. Poi usci con Alba dalla porta ch- mettova sul corns dei Campi Elisi.

il vento soffiava impetaceo e gettava in viso l granelli di nevo cristallizzata; i marciapiesi erane sdrucciolivoli, a Alba, per non cadere, a aggrappo al braccio di Nadal, a, per protegrarsi dai fraddo, acco-stò il auc corpo al corpo di lui. Quand'ogli senti la donna che amava, da cul forse non era più amato, tremare dal freddo, involuntariamente ricordo un'al-tra donna da lai barbaramente abbandonata in una 

al avventurareno, buio come era, quel manigoldi. Com et salvò il signor Casalegno. Nai due scorai giorni l'Arma dei carabinieri, postani alla ricerca degli ignoti bricconi, ha già eseguito l'ar-resto di cinque individui.

preto di cinque individui.

CUORCNE. — (Nostre lett., 20 agosto) — (Osco) —
Fartenza di trappa. — Stamattina sono partite la 2e 4º compagnia dal 73º fanteria, qui in distencemento,
per lyrea, sode del reggimento, per unirsi del proprio
reggimento, che parte giovedi per prendere parte alle
grandi manovro.

Contella comparte.

li manovre. Consiglie comunate. — Sabato 2 settembre il Con-— Consiglio comunale. — Sabato I settembre il Consiglio comunale è convecto in seduta urgente per l'approvazione in secreta lettura dell'apertura d'una mura via che de piana. Terino mena direttamante alla Manifattura, a per la contrazione della strada della Maddalana; nombà sulla acceltazione della strada della Maddalana; nombà sulla acceltazione della strada della Maddalana; nombà sulla acceltazione della strada della maserta della compore el approvazione dei regolamenti di polizia sunale a guardie campestri.

— Fasta operala. — Domanica I settembre nel visico paese di Salto vi marà una granda festa operala in occarione dell'inaugurunione della baniliara della bocale Società agricola operala di muluo occurreo. Le adesioni per il pranno oltripameno gli le 300. Moltinione muo dei paesi circonvicini, fra i quali Cuorma. Valperas. Pont. Spinetto.

SAN FRANCESCO AL CAMPO. — (Nostre lettare, 29 agosto) — (Nucro) — ila incendio. — Il 26 del corrente massa e verso le duo pomeridione sviluppavasi alla borgata dei Reguldo di quento Comune un incendio the potiva avera le più gravi accasegnente, se l'accastica e sull'aperas alla personale della premienza dell

borgata dei Regaldo di questo Comune un iccondic-che potrva avera le più gravi consegnante, se l'ac-correre volcularcese della popolazione una fusso riu-scite a isolare con tagli apportuni si tetti le inva-denti fismme. Vi fu molta fermessa e coraggio, specio denti fiamme. Vi fo molta fermessa o coraggio, specie trattandosi di varie famiglio che si sopevano non segicurate. I due giovani non ancora dicinanciventi Ballesio Pietro e Trivero Andres, muratori, seguirono con una prontessa meravigitosa il taglio dei tetto. Il marcecialto dei reali cambinisti signos Pretro Famto col carabiniste Maccarl della modusima stanone, il sindaco signor Glovanni Truffo, il mestro. Ballesio Luigi molto si distinsero. Una persona che, prima sempre a giungere sul lungo del pericolo; dimestra una pericla ed attività particolari è il giovane vice-surato, reverendo den Angelo Fasano.

## SPORT

#### Le corse il cavalli a Vicenza.

(Secondo giorno). VICENZA (Nestro talegr. - E4, mattice), 31, ere 10 pcm. - Le crrue di cavalli che abbero inogo oggi riuscirono interresantissime; porè il pubblico

era scarno. Nella coma «Internazionale» arrivò primo Walkir. Nella corsa del «Ministero di Agricoltura » per ca-valli italiani di tre anni giunso primo Tauden, secondo Asselna: Nella corsa della «Tribana» giunna primo Prima-donne, secondo Otelia.

# ARTI E SCIENZE

Teatro Vittorio. - La Compagnia Beltromo Della Guardia ha chiuso seri sura il ciclo delle sua rappresentazioni dinanzi ad uno scetto a numeroso pubblico accomo a saluture con un'ultima manifestatione di simpatia gli egrogi capo-comici ed i bravi attori a cui i torinesi sono dabitori di fanta belle s

Come abbiamo annunciato, il Beltramo ha acelte per la recita di chiusura una novità : Il commissario di poticia, una cammedia o per meglio dire una po-chade in tre atti, che, come quan sempre, il viene

Che com sia questo Commissario di polizio è detto tetto disendo che la commidia si propone di far passare una sorata allegra. Lo mopo fu raggiunto perché les esta il pubblisi ha riso frequentemente a più frequentemente ha battoto lo mani.

Certo Il lavoro — anche in genere ili pochade — a nel parva tutt'altre che impeccabile; lo seurrilità non mancano; una in compenso el si trovano parecchie rimella trovata, e parecchi motti di spirito ap-propriati, a... questo è quanto: la critica non ha da vedere più in là.

Eccellente come sempre l'escouzione. La Compagnio Belimano è partita stamane per Genera e ritorogra fra noi l'anno promimo contituita il altri benni ele-

Tentro Alflert. - Le accoglienze fatte lersera alla Compagnia Perravilla dal pubblico affoliatissimo ecceso all'Alfieri hanno afformato la vive simpatio che reccoglie la Compagnia stessa e segnatamente il cav. Educato Ferravillo, che è par scopre su artista originalizzazio quanto valente. Lunghi e calerosi furone gli applicasi prodigità a lui, alla signora Iven, prima altrice, al Girand, ecc. La neuva commedia Tecoppa commendator ha

collevato le più allegra rizale, scopo unico della com-media, e perciò fu applandita.

Quenta sera altra novità, cioè La famiglia Pom-lichetti, derivazione a quanto crediamo della colebre pochade che fece la fortuna della Compagnia Novelli-Laigheb. Figuraral che teatro e che rizale!

I Maccadet dei Rubinatelu. — Ci scri-

vono da Berlino : « Il celebre pianista e compositora Antonio Robinatein vuol farsi conescera in Italia in antonio Rubinstein vuol farzi conescera in Italia in questa sua dunice qualità. Come pianista, ili fu già fampo addistro solisvando la platec a rumore; come compositore, le sara nel pressimo inverno. La sua opera, I Maccabet, fa teste tradolta in italiano e verri rappresentata a Milano, Roma e Torino. L'autore surveglierà le ultime prove ed assisterà alla prima rappresentazione.

# ORONACA

#### La dolorosa questione DELL'OSPEDALE OFTALMICO

Chiamiamo a delerera » questa questione perche al cittadini torineal e ad agni animo ben nato rece davvero delore vedere de una parte nomini Planti costratu a polomizzare e disentere sonza vantaggio no della scienza no della pubblica beneficenza, e dall'altra parte da un fatto di cronaca nera o di artono privata lasciarsi trarro a portare in pubblico passioni personali per abbattere emuli ed avversari, con danno finale di me pubblico Istituto sanitario.

Ma oramai le cose sono ginnte a tal punto che arrestarle a messo non è più possibile. Abbiano adunque il lore corse e l'inchicata amministrativa, la latruzione o procedura giudiziaria, o la polamica in pubblica.

Noi ci riserveremo a suo tompo dire il nostro avviso. Intanto crediamo ufficio nestre dare capitalità alla seguente lottera del professoro mantere Sperino in risposta ni primi attacchi comparsi stamane, un bozza di stampa ancora di pri-rate dominio, dai prof. Raymond.

Torina, 31 agosto 1695.
 Onorevole signor Direttore
della Gazzetta Piemontese,
 La Gazzetta dei Popolo annanzio isri la pub-

blicarlope di un confronto analitico della lettera in Bosse dal prof. C. Baymond e della min aperta alta Cenemerita Società di beneficenza dell'Ospedale Offalmico ed Infantile pubblicata il 24 leglio scorso. or instance of instance papellens il es inglio scorso.

Ogn la stessa Goazetta comincia la son citationi, ed la ricurre alla bonta della S. V. D. = la
frege concederati di asporre nel son giornale alcune
revi considerazioni onde confutare la sesezzioni dei
pod. Reymond nell'interesse della verità a della giurista a per invocara il giudizio della pubblica opi-

• Innanti intio io credo conveniente di ben rialferenze un fatto importante.

• La Direzione dell'Oppedale Offalmico ed Infantile
ed io tellerammo con moltinsima parisente la lenga e
dolorom lotta che il prof. Raymond dal 1877 ha fatto
e fa intiora all'Ospedale, a se il 24 inglio io fui enmono a pubblicare per la prima colta alcono parole in difem dell'Initiato, lo faci per un mantito delito di cascione, lapo d'aver letto nella Gazzatto
del Popolo del 28 giugno un brano del discorso protanciato Il 28 alla Camera dei dopulati dall'on. Albertoni, col quale S. E. il ministro Martini fe invitato a selogifiare l'Amministramione dell'Ospedale ed a restituirate al Climbo. . Innanci tatto lo crede conveniente di ben riall'Ospedalo ed a restituirme al Clinico (siò de nes gli appariesse mal) l'essoluta di-seniene dell'Ospedalo,

 Con quella lettera, che lo sono lieto di aver pubblicato, ho compiuto un gran dovera verso l'Ospedale, che mi sia tazio a cuoro, a spero che tutti gli imparatall'approveranno che io mi sia deciso finalmente a far conoscere al pubblico la guerra ingiusta da tanti auni massa al pio latitato da chi motto gli deve. · Ora veniamo alla pubblicazione fatta oggi dalla

Gassetta del Popolo.

Il prof. Beymond per darmi una amantita ha latto una confiniore di parole, considerando una cosa sola Stato, Gocerno e Ministri.

Il Gocerno, ossia i Ministri, a specialmente il

winterro Rattrassi, beneficarono largamente l'Ospedale proponendo a S. M. il Ro di promiare con ono-rificenzo alcuni dei melli benefattori dell'Ospedale; ma ciò facero non a danno dello Stato.

Con le nomme complete registrato nel randiconti dal canonico Dopré a da nitri come vanute dal Governo ossis dai ministri, farmio intia provenienti non dallo Stato, ma da privati benefattori preminti con onori-ficciono.

« Quanti-sono gli Capedali di Torino o altri Isti-

tati pii cho sen suna stati beneficati in questo mode, cioè medianto oblazioni di privati, i quali poi otten-nero in ricompensa titoli ili onorificenza dal Re o . Se tutti codesti Ospedali ed Intituti per questo selo

fatto dovessero chiamarsi governativi, o dipendere dallo Stato, non ci surebbe più Opera pia in Torino che potrebbe reggerai e dove lo Sunto non avense di-ritto di far man bassa? • Con ciò pare u me dimentrato evidentemente

che è sempre molta e sarà perente la gratitudine dell'Ospedale verso S. M. il Re e seme il Governo, osala i ministri, che facendo promiare i benefattori dell'Ospedale aiglarrao più volte la beneficenza, ma, lo ripoto, futto questo deparo venne da privati e non dallo cassa dello Stato, il quale per macca del com-pianto ministro Haltacci deno gratuitamente all'Ospedale il terreno augli antichi apalti della Cittadella, in eni in cretto l'edificio del pio latitato. Il Ministero della pubblica istruzione assegno

nul 1860 L. 600, ma come canana della clinica con-listica aniversitaria, e così feca sino al fine del 1862. Il canone divenno di L. 2000 dal IIII in col. Ancora una parola interno i sussidii dati all'O-apedale della Provincia e dal Comune di Torino.

"Quando il Consiglio provinciale deliberò sassidii a verti Istituti di beneficenza del danno ricovero a multi poveri della Provincia, vonos pare compreso l'Ospedale Ofizimico per la somma di L. 2000, che lui ricovulo per alcuni anni, ma "eme compre considerata come un'elementa in compenso delle molte apeso fatto pel mantanimento degl'infermi poveci della Provincia. Quest'elementa cesso da molti anni.

Quando lo april il Dispensario Offalmico esi 1838, l'Opera pia di San Paolo, che allora ammini-airava il servizio santtario di beneficenza di Terino, sasegno al Dispensario L. 200, mi considerò come un medico di beneficinza per l'ocalistica (ma senza sti-pendio) a mi diedo la facolta di far avero colla mia irma al poreri da ma curati i rimadi gratultamenta

 Dec anni dopo portò la somma a L. 500 per il fitto dello due camero del Dispensario, e questa somma la pure continuata sempre dal Municipio, il quala depo il 1840 assume in direzione del servizio santarin di beneficenza, che prime ura bisato dall'Opera di Sim Pacio. Quindi quelle lire 500 farono e sono il componen del survisio manitario dal Dispensario e dall'Ospedale Oftalmico fatto al motti poveri di To-

rino che vi accorrono agni giarno.

Ora, so lo acrissi che l'Ospedale Ofialmico son peso mai sul bilancio della Provincia e del Comune di Torino, a mo pare che le L. 2000 date in ensaldio dalla Provincia per alcani anni, e le L. 500 del Conuel dos bilano, ma entrano nella calegoria delle

spaso per beneficonza.

Ad ogni modo l'Ospedalo Offalmico ed Infantile

da più d'un mazzo secolo molto ntile ai poveri di
Torino e della Pravincia, e fu ed è sempre ben amministrato dalla Direxione nata dalla Società di beneBeenza.

"Il prof. Reymand dice che non il vero che egli abbia avuto il titulo di medico primario dell'Ospedale membro della Direzieno in compenso dello promesso fatte a me ed alla Direziono. Se egli persiste in quieta smontito, che sarebbe como negare l'esistenza del sole, mi potrebbo dispensare intieramente da far ni-. Col senui di atima,

· Зно denskino: Слазито Врикано. •

Sa questa questione siamo progati di pubblicare

. Torino, 31 agosto.

· Iliustre senatore e antico, Ben i mio intendimento di prendere parte alla neresciosa polemica solloratasi intergo all'Ospedale Oftalinico; ma sento il dovere di apporare e chiarire alcuni fatti, a cui të accemi nella tua lettera aperia, di cui si fanno corre nella Gaszetta del Popolo, s che alcuni dal tuoi avversari vecuti troppo tardi, dope di noi, hanno imporati o vegliono obliare. Quella provvida intituzione, a cui tu nino dal nao

principio volesti associarmi, è dovata sepratutto alla tan iniziativa e agli sforzi e obincioni private, e su, a traverso ogni sorta di ostacoli, col tuo gran mare a abnegazione, sapesti condorta a spiendido compimento.

· Ricordo che quando, dopo la fusione delle altre regioni italiane, da Piemonicse che era prima, al volto ampliare e faria Nazionale e Italiano, mancarono i mezzi e si dovette altera ricorrere al Go-

verno per ottenero qualche attendio.

\* Rammanto che a tale intento in pure coll'enimio canonico Dopro di presentammo dal conte di Cavour allora ministro. Egli rispose llodando l'istituzione, a cui prendeva vivo interesse, ma le nostre condizioni finanziaria, aggiunso, erano tati che cgli non poteva disperre della più piccola somma per venir in soccorso: l'istituzione essendo sorta per infaintiva individuale devera continuare a avelgara del pari con muni privati: ogli ara lleto di prestarci il ann ap-poggio morale, a noi si affidava per cercare cottenero quello materiala e pocumiario, u mi spingeva o

incoraggiava per ottenere questi mezzi.

• Ed io e i nostri pochi amici di siamo messi all'opera e ci venne fallo di raccogliere in pochi mesi

le somme che occorrevano.

- Fu aligra che raccogliemmo per chirgizione privata is 120,000 e più lire a mi accenna il dettere Roymond, e vennero da noi rimesso al ministro colla condizione capressa imposta de mil e dagti oblatori che tali nomine fessoro devoluto all'Ospedale Offalmico Infuntile, a il Ministero nel transpetterio all'Ospedale non luca che adempiero la condizione e l'obbligo che a lui s'ora affidato. Quindi l'elargizione vonne ancho questa volta da privati non dello Stato.

· Tutto ciò forse s'ignora e si oblia da abl più tardi ci succedetta nell'aringo, ma ili vera storia è compre viva nella mente si nel capri di noi pochi su-

. E tutti nei ricordiamo con affetto riconoscento l'anergia, l'operoalità intelligente, l'abnogazione da in aplegate per iniziare e complere con scarsi mezzi pri-rati quali latitoto che terme ad conce di Torino e dell'Italia; ma a chi viano dopo giova pur troppo obliare e aconoscere chi li ha precodati nolla via, anal taluni so se finnio agabatto per fare mostra di sa, callre o procedere olire:

Be lo coll'antica e immulate amiciale e stima

acmo lieto di questa occasione per stringerti la mano.

a Afizzo amico: David Lawr, gid deputoto. All'ill.mo C. prof. Sperino 1 senatore del Reyno - Torino. 1

# UNA SCENATA.

Siamo costretti a narrare di una brutta scenata avvennta israra al Caffe Ristorante del Teatro Alfleri; e lo facciamo nostro malgrado, appunto perche in mesa cono interesuati il nostro direttore on. Roux e il nostro redatioro cape nvv. Banzatti. En poiche dal remarcali frequentatori di quel caffé e da moltimimi altri cittadini abblamo avuto ismera e stamane le più vive dimontrazioni di niorpatta a di cordiale partecipazione ulla mestra causa, così a cod-disfazione della pubblica opinione dobbiamo dire della

cause e degli incidenti di questa sornata. La sera di innedi, 28 agosto, compariva sulla co-lonne della nostra Gazzetta (N. 288) un acticoletto intitolato: « Di alcuni fatti gravi in rapporto al-l'inchiesta sull'Ospedate Oftalmico di Torino. « In questo articolatta tentavamo di riamumaco i vari stadii alte aveva percoreo la quastiate dall'Ospedalo Oftal-

mico e di marrare le stato di fatto in qual giorne. Accompayance infine che constava a noi il quattro querele; a a proposito di una di queste querelo sori-

- Quella che viescirà più edificante a significativa è la querela che ci il amicura avere sporta oggi il prof. dottor Bono contro un avvocato incaricata, evidentamente da nemici del Bono, di cercaro, procurare e comprare tratimonianze di stupri e di atti immorali. Questo povero avvocato avrebbe avuto la sciagura di incappara in persone oneste e debbene, che si rivoltareno alla son proposte a denunziareno con tratimonianza e documenti la calannia e la falsa-testimonianza che si voleva comprare da loro. •

Foche ore dopo pubblicato questo articolo si pre-sentò, la stessa per nel nostro officio l'avv. Commo-Maria Pagliesi con dos signori, i quali ci chiesero che cosa constava a noi di quella querala, se sape-vamo chi una quel avvocato querelato, so se sapesporti a rilasciare ana dichlarazione che non si alladeva ad muu avvocato Pugliesi, ecc., ecc.,

dera ad men avvocato Pugliani, ecc., ecc.

Noi rispondammo di non sapeso grecisamento in
qual momento qualo fosso l'avvocato querelato; men
essendosi fatto alcan nome nell'articolo, l'avv. Puglieni
non aveva ragione di pigliare per se l'allusione, men
essendo egli il solo avvocato esercento in Turino, me
noi potevamo aggiungere altro notizie e dare altre
spiegazioni. Ad ogni modo, dopo un poi di discussione
fo convenute de se entro le vantiquetti are la onefu convenuto che se entre le ventiquatitiore la que-rela men avente avuto como e ten el fosse sapulo chi era l'avvocato a cui si alludeva, saremmo stati pronti o a rilasciare la dichiaraziono simi il giornale nell'ar-ticolo citato non aveva punto inteso di alludere personalmente all'avy. Poglicei, o a dare quelle altre soddisfuzioni che fussoro state del rano. Passato le ventiquatir'ore tornarono nel nostro uf-

Ecto i due empresentanti dell'ave. Puglieni, e allora fu risposto loro che la querela era effettivamente sinta stosa, presentata a confermata; querelante era il dettor Bono, querelato l'ave. Pugliesi. Dopo ciò noli averamo null'altro ad aggiungero. E como eravanno atati intesi, ci rimettovamo all'opera dell'Autorità giudiziaria.

Da martedi ser, non abbiamo più viato nessuno, an l'avv. Pagliosi no alcan ano rappresentante. leri sera giovedi, 31 agosto, vorso le 9, l'envre-rete Ronx aveva da poco lasolato il Ristorante del Tentro Alfieri, dovo aveva pranzato, e vi era rimasto ancora l'ave. Bangutti a discorrere con qualche amino quando gli si avvicina l'avv. Poglicoi o, chiamatolo in dispurte a brovo distanzo, gli dire sens'altro: — Dica all'avv. Roux che lasci di fare il giornallita perche è un m.... (e qui la parola ingigriosa).

— Ritiri quella parola.... — gridò sorprese l'avvoceto Banzatti, — questo nen è da gentiliumini, fire

ene di queste ambasciate sapendo ch'io sona amico dell'avv. Roux; piuttouto è les un m..... L'avv. Pugliesì allungo uno schiaffo; l'avv. Banratti gil de' due colpi del paracqua sul capo e il terzo fo impedite dal lammadario, i cui oristalli anderono a petal. Intervennero immediatamente gii a stanti, che presero l'avv. Puglica e le bultarono faori

del carlo. Ecco il fatto paro e semplice. Il mede dell'aggressione, la canas di casa e della ingiuria, e l'essere l'avv. Pugliesi sotto querela per fatti sopra indicati, non di consigliano altra sejusions the far procedure contro l'avv. Pugliral per in-giuria o aggressione. Lo che facciamo immediata-ments. L. R. e V. B.

Partenze per la grandi manovre. Questa mattina, col treno delle ore 9,27, parti per Villafranca Piemonte S. A. B. il Duca d'Aosta. leri, mi treno delle 9,10 ant, è partito per Saluzzo il tenente-generale conte De Gerbalx De-Sonozz, diettore superiore della manovre,

Nol pameriggio, alle 3,28, è partito per Vigune — con un treno speciale militare — il generale Hal-Le Celonie alpine a Gressoney. -

Come abbiamo anoremento nel rendiconte della riusci-tiasima festa d'inaugurazione della Colonio Sello e Canova in Veglio e Camandona (Biella) vi nacque ll gentile pensiero di mandare i fanciolii di quella Colonic, già rinfrancati in saluto c. 20 un mese e mezzo circa di soggiorno in montagna, a portare a S. M. la Regina, alla patrona della intituzione tori-nera, il saluto con che l'acciamavano unnulmi gl'inryonuti alla Irela. E proclasmento stamane partiva de Veglio e Ca-

mandona la simpatica carovana della qual in An-dorno prenderà la direzione il conto Biscoretti per conferta a Piedicavallo e di la a Gressonoy. I poveri ragazzi faranno omaggio a S. M. di ana bella folografia degli 83 fancialii che compongono la quattro colonio, eseguita dallo siesso muse Biscaretti ed adornata gratuitamente d'una bella comice di raliuto e di fiori dalla signora Zenso, la notiasima

Associazione Farminecutica Piemontene. — Facando neguito alla pracedente circolare pubblicata di questi giorni in questo giornala per il muovo crario delle farmacie della città, i farmaciati cradono nia loro dovere avvisare il pubblico torinasa che a cuminciam dal giorno dicci corrente settembre la furmacia di Torino si chiederanno alle ore 10 1/2

Una hambina che si abbrucia. - Verso le ore 10 152 di teri mattina certa Belfront Ales-sandrina, d'anni 11, nipote del portinaio della casa N. 1 in piassa San Carlo, trovandosi nell'abitazione dello zio, appiscò il fuoco ad un pezzo di carta e con quello limvertentemente ai comunico il facco alle venti. In un attimo la povera raguzzina fa avvolta

Alle sus grida disperate accurse lo zio Franco Claudio, che spense sollecitamente la flamma gettan-dovi su multa acqua. Poco dopo des guardie muni-cipali condocevano all'Ospedale la diagraziata Alessandrina, che fu dichiarata in fin di vita. Infatti, la povera bambina mort all'una della notte

Scores.

Calesces di un bambino. — Verso le cre 8 122 pem di isri un bembino di pose più di due anni, per pome Gestaldi, attante nella borgata diadonna di Camparna, sindendo la sorregianna dei suori genitori, andò a trastiliarsi sulla sponda dalla bealera detta di Lucente. Quivi, sompre incusorvato e colla inconsiona propria dell'età sua, non tardò ad approesimansi troppo alla riva, e pece dopo cadde nell'acqua. In quai punto l'acqua, se cen tanto profonda, è però rapidissima, e la corrente travolse subito il pormo bambino trescinandoto per circa ninquanta metri, e il corpuinne ambi a fermaral presso una grata, di dove l'acqua passa per del fattra motrica alla fabbrica in bottoni del signor Plovano Francesso. Amora pochi minuti ed il piccolo finzialdi monito certamente perito; me fortunatamente accidina del carta Gruno Maria, la trasse alla riva. Portuto a assa in catilivo sinto e chiamato il dott. Ghirardi, questi accorse subita a prodigh al piccolo memerae tutta la cura che l'angenta anna richiodeva e non abbardono il microso una con unado le vida

rardi, questi accorse sublin e modigh al piccolo sam-mento tutta le cure che l'urgente sam richiodeva e non abbatdonò il piccino m non quando lo vida fuori d'ogni pericolo.

Gieva natare — e queste san terna carte al elogio dei coningi Gastaldi — che il piccino più volta fu tratto dalla riva im produto di cadere nall'acqua, e anzi ricordiamo d'un salvataggio per lui operato nal giorno tredici dello scorso luglio, nel qual giorno, come leri, m men pionto fosse stato l'intoto di brave e obraggiose persona, sarebbe miseramento perito. Quindi sarebbe stratto dovere che quei genitori in-vigilossero attentamente sulla tero mestura, altri-menti un brutto giorno quei piocino perirè in quella menti un brutto giorno quel piccino perire in quella bealera, la quale pare obbia per lui una fatalo at-

tenators.

Tentato sulcidio. — Verso le ore il antimeridiana di ieri, certa fitazolone Elisabetta vedova Nubbiolo, d'auni 38, convivente con cerco Freguri Carlo la via Venti Settembre. N. 68, plano 2°, tentava perre fine ai anti giorni ingulando una ferte dose di ammoniaca. Pero il venegoo liquido manandela fortissimi dolori, arrappo all'infelice delle grida che fureno udite dai vicini, i quali, informati del fatto, non lardarono a darne avviso a due guardie municipali. Oussie absornere prontamente, a adeciatala in

non tardarono a darne avviso a dus guarde municipati. Queste accomero prostamento, a adagiatata in
una vettura, la condusero all'Ospedale di San Giovanni, ove venne ricovorata. Colà i medici trovarono
la povera donna in grave atato, ma per le prente el
eficaci cura non disperano di mivaria.

Vuolai che l'infelice sia stata indotta al trista
passo dalla gelosia.

La diagrania navventata ad un oscotalere.

Irri, nel pomeriggio, montre il occobiere Mascero
Carlo, d'anni 6s, percerrera colla vettura la atrada
della borgata Campidoglio, improvvisamente al ruppe
l'asse delle ruoto anteriori della vettura atsuta, ed li
peveretto cadde violentemente di cassetta fratturandesi la spalla siniarra. La agnore Pessi, partona del
coochiure, che trovavan nella vettura, subito soccessonsa alcun danno, e, nosdiuvata da alcuni soccese da due guardio rurali, fece trasportare il ferito all'Ospedale di Las Giovanni.

Impredense. — Lamoretti Vitaliano, d'anni 45, volendo tentare di salire copra una tranvia a cavalli che transitava sul ponte Vittorio consa farle fermare, cadde invece a terra, producendosi alcune ferite lacero-contuce alla testa. Due guardie civiche, con vestura pubblica, lo portarene all'Ospedale San Giovanni, deve fu convenientemente medicato indi i due agenti le accompagnatuno a casa in via Duchama Jolanda, N. 7.

Cano meratentere. — All'una pomerdiana di isri fu medicato all'Ospedale di San Giovanni il ragano d'anni 8 Alfer Pietro, dimerante in via della Zecca, N. 10, il quale, trovandosi poco prima in via Vasco, venno morsicato da un cana emanesimio, risportando una ferita alla mano sinistra, guaribile in otto giarni, salvo complicazioni.

otto giorni, salvo complicazioni

#### La morte di un insigne benefattore.

A Favria Canavese è morto la mattina del 39 agusto, dopo lunga e dolorosa malattia, il cav. Gio-ragni Servate, d'anni 70, nato a Joinville (Francia). Era un cultore appassionato dello loltere, e questa manifesto and moiti layori lotterari che egli acrisso durante la sun vita, e che rivelano in lui una mente eletta, aperta a tutte le manifestazioni del bello, e un cuore accessibile a tutte is manifestazioni dei buoro. Natura gentilo s inite, la carità era per la un bi-segno dell'animo e la esercitava, come vuole il Van-

galo, senza estantazione e sonza chiasso.

Benche figlio di un'altra patria, amava e predilgeva la città nostra — deve da molti anni dimerava
— a della sua devezione e del mm effatto egli velle dare anche in punto di morte una aplendida prova, insciando al nostro Municipio la cospicua somma d Bre frecantomila, per premiare atti di valore com-piuti nel circondario di Torino. Lecaltra agregia somma, lire frentamila, lasció pure al Comens Favria, destinandola alla costrucione di un Asile. L'accompagnamente functire, ch'obbe laoge leri in Favria Canavese, diede occasions a quella populazione di dimestrare tutto l'affetto e la riconoscenza che il

defunto si cappa tanto meritara. La salua — trasportata a Torino — giunes nella città postra alle ore 4 pomeridiane di legi e venne immediatamento trasportata al camposanto,

STATO CIVILE. — Torino, il agusto 1818, NASCITE: 16, cioè puschi 12, femanine d. MATRIMONI: Dalmano Pietro con Gillio Angela — Guerra Angelo con Vesco Caterina vadova Ar-mellino — Octobro Oscarra con Coda-Zabetta Mar-gherita — Alceste Cario Contantino con Gaja Terem.

Suppo Giovanni con Mosso Teresa.

MORTI: Bauchieri Bmilio, d'anni 25, di Torino,
verniciatore, via Bertola, N. 10.
Garreno Luipia, id. 15, di Terino, carta, via della Brocca, d. Collo Giacinta, id. 71, di Baldimere, centadina, via

Moncalieri, 17. Barberis Antonio, id. 39, di Terino, falegname, Calroli, 21,

Calroli, 24.
Petrovo Pietro, id. 22, di Coccounto, caffettiere, via Chivasso, 8.
Piandesio Anna n. Audisto, id. 30, di Masino, donna di casa, via Cintachia, 18.
Raima Sabastiano, 1d. 9, di Torino, scuolare, Madona di Campogna, 668.
Chiappa Gio. Satt., id. 77, di Zubima, muratore.
Gallana Samplicina, id. 22, di Coanse, operala.
Studio Carolina, id. 36, di Crescentino, casalinga, Novara Antonia n. Viscardi, id. 58, di Pancalleri.
Più 3 mmeri d'anni 8. Più 3 munori d'anni 6. Totale rempleasivo 14, ili cui a dominiile 17, nagli sepedali 4. Non residenti in questo Comune 1.

BPETTACOLI, — Venerdi, 1º setimbre.

ALPIER, a s 8 1/2 — (Comp. comics ferravilla) —

La funiglia Pembicketti, comm. — I lemmit dei
Teotoppa, monologo. — Osa sepala in seus Stringhetti, vaudaville.

ARENA, ora 8 1/2 — (Comp. dramm. Belli-Blance). —

Il padrens della Ferriera, dramma.

Glardino CAPPE ROMANO, ora 8. — Spottacolo
di varieta, Ballo Verpine. Grapard-Neva, duettisti comici. Elvira Galabrini a Repata Pascol,
canadastista italiano.

MUSICA AL PUBBLICO. — Venerel, l'actembre. — Corpo di musica municipale, dalle ore Salle 10 pom, in piazza Vittorio Emanuele I, coi seguante pro-1. Marola militare - 2. Sinfonia La firma ledya, scotthi — S. Les frynnius (Tragedia antica), Massennt — 4. Ricordo sull'opera Mafalefele, Hoito — 5. Bivacco e coro pell'opera L'assedio di Leide, Petralla — 8. Polka, Pahrhack.

# ULTIME NOTIZIE

Il Principe di Napoli in Germania.

MONZA (Ag. Staf. — Ed. giorno), 31. — Alle ore 10,40 il Principe di Napoli è partito per Coblenia accompagnato dal generale Terraghi e dal capitano Avogadro. Al commiato il Re baciò il Principe, che ispose baciandogii la mano, e salutando tutte le Autorità convenute alla staziona.

BERLINO (Ag. Staf. — Ed. giorno), 1. — L'imperatore e l'imperatrice sono partiti per Coblenna

Il Berliner Topeblatt commentando il viaggio dal Principo di Napoli, dice che il popolo tedesco to micia come rappresentante del Paese intimamenta legato alla Germania mediante una stretta alleanza.

commanza di interessi. Il Tugeblatti nella presenza 🖦 Principe 🛦 Napoli alle grandi manuve vade ma pirova prova della sc-lidità dell'alleanza legante l'Italia alla Gemania.

# La questione del Siam e l'Inghilterra.

Commenti al viaggio del principe V. Emanuelo. LONDRA (Ag. Siaf. — Ed. giorno), 1. — Ca-mera dei Comuni. — Gray, rispondendo a Carson a proposito dell'indipendenza e dell'integrità del liam minacciate dalla Francia, dice che la Francia ness ritirò le assicurazioni date a tale riguardo, quindi non è il caso di nuovi risgoziati in proposito Quanto alle protese ulteriori domando della Francia, lord Dufferin rechera presto a Parigi per negoziare.

La Camera di commercio invià una lettera a Reseborry chiedente di ditendera gti interessi

ciali inglesi nel Siam. Lo sciopero dei minatori di carbona, terminato in alcuni punti, continua in altri producendo una miseria spaventovola, specialmente nel Derbyshire e nel Norlinghamshire.

— I corrispondenti dei Daily Nesses del Daily Telegraph da Berlino vilavano l'importanza politica che la presenza del Principe di Napoli da alle manovra pell'Aleazia-Ldrana.

#### L'onorevole Floquet lapidate e poscia preso a rivoltellate. Gil italiani residenti in Bancy abbandunano la Francia.

PARIGI (Nostro telegr. - Ed. giorno), 1, ore 8,45 aut. — Ieri sera, mentre l'an. Floquet usciva da una riunione elettorale, alcuni individuí mischiati alla folla lo presero a sassate. No nacque un trambusto, durante il quale l'oncrevole Floquet riusci a salire in una vettura, ma prima che il veicolo si aliontanasse, un individuo, rimanto finora ignoto, si è avvicinato ad uno sportello o gli sparò contre una rivoltellato.

Fortunatamenta il proiettile non colpi il asgue andò a conficearsi in una bottaga di rimpetto, A questo punto il trambusto si converti in una violenta baruffa che fu faticosamente sedata dalla Polizia.

- In seguito ai noti fatti di Nancy gli operai italiani residenti in quella città si trasferiscono in Germania, dove sono bene eccolti.

Estrazione della Lotteria Italo-Americana-Jeri, a managiorno, si radunarano del calcuetto del palaceo Ducale i signori comm. Di Sanfallea, consigliare di prefettora, cav. Luigi Brumone, assessore municipale, sig. Francesco Chiappo, vica-direttora del Lotto; cav. Giuseppe Pianone, rappresentante del Comitate dell'Esposizione Italo-Americana e notalo Martino Rapetti, per procedere all'estrazione dei numeri della Lotteria Italo-Americana.

L'estruzione mana fatta dagli allievi dell'Istituto dei Ciecht.

Hoto l'aleaco dei numeri ieri miratti:
Vines il premie di L. 100,000 il numero:
1,000,231.
Vines il gremio di L. 10,000 il numero:
207,257.
Vinesco i due premi di L. 5000 i numeri:
1,027,484 — 2,022,480.
Vinesco i tre premi de L. 1000 i numeri:
1,454,787 — 25,785 — 2,000,440.
Vinesco gli 8 premi de L. 500 i numeri:
01,280 9,191,278 9,290,588 1,204,264 1,081,280 2,191,378 2,220,553 1,294,864 2,999,477 1,200,107 009,541, Vintero i 5 premi da L. 400 i numeri: 163,568 262,865 442,895 712,070 Vinsero i 10 premi da L. 200 i sumeri: 201,813 490,9 8 958,988 928,386 1,772,446 1,861,456 1,875,419 2,076,886 Vinsero i 10 promi da L. 250 i mameri: 209,584 526,0 2 542,534 562,634 1,764,147 1,862,687 2,408,100 2,568,157 Vinsero i 10 premi da L. 201 i numeri: 206,610 1,751,200 1,866,632 2,163,298 8,144,444 2,238,977 2,366,850 2,470,181 Vincero i 20 premi da L. 160 i numeri: 145,765 1,097,790 1,912,478 2,420,218 190,494 258,005 875,817 1,218,221 1,860,668 1,811,478 2,071,612 2,194,491 2,510,828 2,518,779 2,078,446 3,096,025 Vinsero i 25 promi da L. 100 i agnari: 52,103 65,054 232,130 595,444 190,852 1,197,786 1,301,056 1,312,842 492,347 1,960,476 2,055,956 2,064,377 104,848 2,560,676 2,785,789 2,854,271 90,881 2,052,766 8,068,874 3,148,521 1,181,421 1,471,461 1,094,877 2,104,648 2,60 ,681 1,022,786 3,062,874 3,118,921 3,180,488 L'entrasione degli altri numeri continuera la gios

# BORSA UFFICIALE

1º settembre. Bendita corso medio d'ufficio 93 S7 178. CAMBI a pieto a fre ment Franca — 2 1/2 110 20 — 110 30 — | Svinsen -4 110 02 1/3 110 12 1/2 Lendra — 5 27 91 — 27 93 — — — — Id. lungo — — — — breve 188 80 — 186 90 —

Boonto alla Banca Nazionale 5 00. Beento al Bazco di Napoli 5 00.

Cronnes della Borna. — 1º sottembre.

La nota dominante della riunione officiale era la dibolezza sulla Rendita a cagione del regresso del cambio; e questa debolezza si diffondava su tatti i vaeri, gran parto dei quali, al colito, in marso il puche, eglecono secondo traggono le dita del burattinal A questi è insciato libero l'esercizio del teatrino, et il pubblico assiste stadigifando alla vieta commedia,

e al astiene dall'azione.

Il Francia em ben offerto, e già ne un trovava facilmente a 110,22, quando l'intervento di qualche
cambiofilo portò il denaro sopra la lettera a 110 25,
prezzo ani quale si stabili il carro medio
Rendita per contanti 33 85, 93 90.

Rendita fine corr. 94 05, 94 07 171 Pressi del valori per fine corrente 
 Perr. Med. 515
 515
 - 516
 - Cartiera ft. 352
 - - 

 Bec. Sardo 248
 - - - Lano
 503
 - 

 C. Mob. 410
 - 420
 - Tiberina
 12
 - 

 Torina
 388
 - EF
 - Cr. F.S. P. 510
 - 

 Ind. 189
 - 190
 - Perr. Mor. 642 - 643 - B. S.

Lintimo ufficiale del mercato del gereali di Torina Movimento ristrettissimo d'affari a pressi debeli. Freezi par questria.

Grant di Piemonto da L. 10 9) a 20 00 — Grant nazionali di altre provenienze da 20 00 a 21 00 — Granti da 12 00 a 10 00 — Aveno da 10 75 a 17 50 — Seguio da 14 00 a 14 50 — Hiso foresto da 25 75 a 36 75 — Farina, marta P. 6a 28 50 a 29 00 — Semole dure da paste da 10 56 a 51 50 —

Avena, riso, farina e semple fuori dasio.

Telegrammi particolari commerciali. Telegrammi particolari commercialis

Particolari commercialis

Particolari corrente

Pr. 44 - 48 75

- per esttembre

44 50 44 25

- per 4 mest ultimi

51 0 44 89

Mercato debeta, pressi in ribasso.

Seconre resce 68 disp. e pal corr.

Pr. 00 25 39 
roffsete id.

Mercato pesante.

Seconre biance N. 5 pel corr.

Fr. 41 - 40 25

- a tre mest de ottobre

Antreato debeta, pressi in ribasso.

LIVERPOOL (sero) spesto

Guess - Americani ed Egistant scetenuti. - Brasis,
liani e Surete calmi. - Mercato in generale com

domanda moderata.

Vendite della giorusta

di cui per la speculazione

1 1000 7.500

per la consumazione

1 2000 7.500

Vendite della giorunta Balla N. 8,000 8,000 di cui per la speculazione . 1,000 500 per la consumazione . 7,000 7,500 importazioni . 3,000 8,000 Americani a consegnare meticani a conseguare D. 6 14/64 6 7/82 > 4 14/64 6 7/83 • 4 14/64 4 6/82 = 4 17/64 4 1/4 felle diverge qualità. pel carrente per agosto-acttembre per ottobre-novembre per dicembre-gannalo

per officiere novement per delle diserver qualità l'espert, estimanais del prezid delle diserver qualità diserver qualità diserver qualità diserver qualità diserver delle diserver qualità diserver delle diserver qualità diserver delle diserver qualità delle diserver de Cears o Maranham Bruno Egislano M. A. Brosch | M. A. Broach | Inquotate | Dhollersh | 3 3/16 8 1/4 | Good | Dhollersh | 5 11/16 5 5/4 | Fair Comraw | 5 1/4 8 6/15 | Fair Bengala | HAVRE (need) essets | So 24 | Si 1/16 | So 24 | So 24 | So 24 | So 25 | So 26 | Mercato sestemato.

Cari - Vendis Bas

Mercato sestemato.

DREMA (sere) system Baschi N. 5,000 9,600 30 31

Petrolis — Mercato talmo.

Mercato talmo.

Petrolis — Mercato talmo.

ANI EHEA (sero) agosto 30 91

Francis — Mercato dabolo, pressi in ribasso.

Fetrolis rafinato (disponibile) Fr. 12 — 13 — 19

pei è mesi ultimi > 12 bil 12 bil.

Morrato calmo. Petrolis radinato (maponasci ultimi » 12 bil 12 bil

Osseevatorie di Terise. — Si agesto,
Temperatura estrenza ai nord in gradi contesimali,
Minima +165 Massima +22.5
Minima della notte del 1º settembre +15.9,
Acqua caduta millim. U.O.

LUIGI ROUX, direttore. VITTORIO BANZATTI, radattore-capo. BELLINO GRUSEPPE, garente.

Corso regolare e completo all preparations Liceo fatto da Professori Liceali.

Rivolgeni al signor GIACINTO HAMELLA.

prosso la Casa Editrice Dett. Francesco Vallardi,
via Carlo Alberto, N. 6, Torino.

Le lesioni avranno principio coi primi di settembra.

c 5556

ISTITUTO RICALDONE Lieco Ginoneto con Convitto aperto nelle vaccase. — Turino, via Armania, El-

# SUPERGA FERROVIA FUNICOLARE

P. Tor. 8,10 9,88 f.10,65 1,85 7,25 1.45 f.8,047,28 Sup. 5,52 4,58 f.11, 2012, 45 8,40 5,02 f.6, 15 T, 40 f.8,80 La distribuzione dei biglistii di sadalu e riteras Ilmitata ai soli giorni festivi.

ALBERGO E RISTORANTE condetto dalla medesima Direzione della Perrevia Columbose a L. 3 Promto a L. 6 Antipasto e Minestro Antipasto e Minestra

Due piatti di cuolea
Formaggio e Fratta
Bettiglia vino
Cervizio alla Carte — Tetefono con Turine.

Per gli annunzi rivolgersi esclusivamente alla Ditta HAASENSTEIN & VOGLER, in Torino, via Santa Teresa, n. 13, piano primo.



Cortasi milito due camere me-ina. — Indir. H. L. 22, Posta. Cortas. — 8315 X

Olstinta signora trentenne desidera collocarsi presso signora signoro soli in qualunque città Serivers E. O. 100, Posta ra-

Signorina giovane

andera occuparsi presso piecola, miglia signocilo oppuro piecola, la, anche fdori Torino, Berivero: C 3323 T, Ressenstein Vogier, TURINO. Vedeve quarantasettenne sposerebbe vedova sola

plovine, menza età. Doto 3000 at-neno, disponibile. -- Evangelica, Mandare fotografia, spiogasiom preciso, a C 7028 M, Hanacustolo Vogist, Miliano. 8221 M. Ameria tore abile e pratico dell'articolo è ricercato de pri-taria Casa di mode o sorteria per Limora; occorrono ettima referene, causione o serie garantie. — orivers subito Dista Emilio Bessi, via Bondinelli, Piromeo.



Dama di cuori.

the surlite ma sempre invane.

Forse ammalata? O toglimi queste,
subble atrees, mis diletta. Nun ti
mei figurare quale tristerra sia
mia — che mi rende la vita impossibile. — Non vivo più che di
teoreti, in cima al quali la tos
alla immarina atimaria. colla immagino primaggia sovra-La. Hia sorolia sempre a Geneva. Lecegii un saluto ardente e dammi me poticio, mia aderata, E 8018

Donnina. Al nome Mar. Col. sonvi lettere posta. Calde pro-ghiera rispondera. 0.8818

He lette a riinte ed he meditate It di sed con le lagrime agli namà le ton del 25 e del 20. Ti ho
minimato! Invoco il tuo noma, ti,
durco, ti desio i 5e tu fossi con mel
diracio dal più profondo dell'animai l'elle tue promesso è la feda
nel mio avvonire. Tu la sal: io:
redo in Dio, perché iddio ha ovento ta e il ha croato par mel Aspetlami e se il destino mi strapperà
la to ed al tuo celeste sorriso, lo mro sempra tuo oternamente; a non vina forsa divina che potra spellero dall'anima mia e del mio appliaro a dal mio cuere questo so nome the adore, quarte a-more the implora a the U 5009

Ricevuta lettore. Hai regio-no: permetti che el domando cousa???? — Alla demanda che mi

LE MIGLIORI e più convenienti profumerie sone quelle proparate dall'Officina il A. MIGONE E C. DIFFIDA. meria Margherita-Migone, Profameria Amor-Migone, soc., pel grando favore che incontrano presso i consumatori di buona ed igionios profemeris, banno ottenuto una diffusione che va continuamente aumentando: torna quindi naturale che molti speculatori si siano adoperati ad imitarno i caratteri esterni, allo scopo di spacciare i loro prodotti, valendosi di quella fama che i nostri si sono meritamento acquistata. Quindi non potrommo abbastanza recocurredaro alla nostra olientela di per grande attenzione alle etichette che distinguono le nostre specialità, le quali pertano il nome della Ditta ANGELO MIGONE a O., come pure la marca di fabbrica qui sopra segnata. E siccomo accade a volte che taluno stabilisce confronti di prozzo fra i nestri prodotti speciali con altri imitanti i nostri, credismo opportuno ricordoro cho le nostre preparazioni speciali, frutto dello atudio e della pratica di moltissimi anni, elaborati con metodi o trovată o perfusionati da noi, o celle soutanne più pure o più scelte sanza alcuna considerazione di spesa, non debbono punto paragonarsi, allo imitazioni, che sono ormai tanto numerose in commercio, i preparatori delle quali, più che a tutt'altre, intendone a conseguire la somiglianza del nomi a dell'apparenza esteriore, a l'economia del coste, per poter spacelarle a buon mercato. ANGELO MIGONE e C. Via Terino, n. 12 MILANO. Deposito dei nestri prodotti. In TORINO presso G. Torelli, Professiore, via Roma, 16; Farm. Schiapparelli e Figli; R. Secher, Profess., p. Carlo Fullet; D. Mondo, via Capedale, b; Rossi Grasspee, Neg., via Garibaldi, E. Tirons Antonio, Professia Caribaldi, 18; Zop-The state of the s

ISTITUTO DEL D'KELLER Con licates tecnics si prepare in 2 anni al Politecnico.

SIROM EURIGO. ri allieri. Inform.: Inc. Ceratti, Porto Nuovo. 15. Milano.



mesa'ora da Lugano, a 2 ore da Milano, Olima saluberrimo ---Vasti e splendidi locali tutti liluminati con luce elettrica, compress le camere da letto - Teatro educativo, - Stazione della ferrovia dal Gottardo, sbarso del battelli, posta a telegrafo, spazioso giardino, begni sul Lago - Vita di famiglia. Istrusione soda e coscienziona Insegnamento pratico delle lingue moderne dato da maestre e professori po obe le parlano sempre — Pensione modicissima. — Per referenze e pro-

Tele e Copertoni Impermeabili

Si comprerebbe Terti que; me ricordeti; giutin e le la ASFALTICA per copertura di tettoie, con fabbricato di circa 2000 lice con facilità di paga. — Serivare la distributioni, petrebbero essere fonti Ferrino Cesare, vil Mil. 107, Torino. S. Francia.

Pillole disoppilative

infallibili contro la stitihichesas di corpo, palpitanto-ni, gonficera di vontre, a spe-cializante per assoctigilare la massa del cangue. L. 1 30 la scatola. — Farm. Gierdano, Toriso, via Roma, 17. 2482

Biciclotem tubolare lilmann in busno stata vendent proteo Bi-vet E., via Oarlo Alberto, n. 27. C-8314

Per ritiro dal commercio padvat avriata Trattoria, buc-pissima posiziona. — E. M. 24. Posta, Millano. — 3819 M

procurant tests serivande alla Signore francese con diploma da Generita Commerciale, Tortona.

O Bini es, n. 8, piano 1º.

O 8286

CONVITTO ALESSANDRO MANZONI R. Lices, R. Ginnasio, R. Indiato tecnico, R. Scuole tecniche.

concle elementari. — Aperta suste l'unno. — Reita mensile

1. 35 - 40 - 45. Par programmi ed informazioni rivolgozzi alla Direzzione, via dei Collego, n. c.

MALATTIE VENEREE Dott. C. Del-Pero. Tutti i giorni dall'I alle B, via B, Quintino, 2L.

# VILLA CRISTINA Antica e grandiosa villa di salute

completamente rinnovata ed arredata, elfre comedo, amene copgiorno e tutti i messi di essistenza e cura agli ammalati di
intito mentelli e nervese di condizione e maia.

Tre categorie di penaioni ordinario — Pazzioni stracdinario a
convanirsi. — Mesico direttora: Cav. ENRICO TORELLI.

Direttora proprietario: Cav. PIETRO GROSSO, Torino, piazza
Emanuelo Filiberto, n. 24.

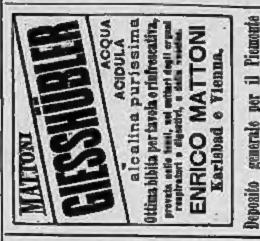

PASTIGLIE BISMUTO MAGNESIACHE INFALLIBILI

FRATELLI PAISSA

per le cattive digestioni, crampi di ssomaco, inflammazione di ventricolo, soc., ecc. EFFICACIA INCONTESTABILE SCATOLE DA L. 2 50 2 1 50 CE ISTRUZIONE. Farmacia GIORDANO

TORINO.
Unico depositario delle Goccie Alcalina Posiche Teltoni contro
perturbazioni dell'apparato respiratorio ad argani vocali. 6

si distinguono i benefici effetti della Emulsione Scott d'olio puro di fegato di merluzzo con ipofosfiti di calce e soda nelle persone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.

1. Emulsions Scott è raccopunnièrie del Primari Medici par
la curs di vans le malarità estemusuil degli adulti e dei bembini; è di saporre grandevole
dome il latte e di facile dipeatione. Le bottiglia della Rumielone Scott sono insciste in carte estinata color e Salmon e
(rota pallido). Chiedere la gemuina Emulsione Scott preparata dal chimici Scott e Downe di New-York

SI VENDE IN TUTTE LE PARMACIE.

Si vende a L. 28 il quintale Carta stampata formato  $58 \times 83$ .

via Roma, 17, Terina Rivolgerel a L. ROUX e C. - Torino, plasta Salerina

# ISTITUTO COMMERCIALE SILVIO PELLICO LEGNANO (MILANO).

conso commerciale completo suite norms della SCUOLE SVIZZERE, con speniale applicazione alla CONTABILITA' ed alla Lingur Exterre, per gli alumni che vogilono dedicarsi al Commercio, sila Espea, ecc. SCUOLA TECNICA e SCUOLE ELEMENTARI cei programmi governativi. Il Collegio è apperto nucho depento in vuccama, con scuola nutunale per riperantone d'esami, ammissione, coe. — Letti completi forniti dal Collegio. — Vonti ed ariegnati locali espressamente fabbricati.

PROGRAMMA e vichiesta e schieriassei prasso

LA PHREZIONE.

GEBOTTO INFALLIBILE

PRI CALLI LINE 1 IL EGYOLO, Farmacia GIGRDANO

Torratto a giardino, località tranquilla. Direzione medica, Segratorn. — Rivolgerei Levatrico 110681, Campo Ledigiano, n. 17. Milano. 2985 M Polvers per la preparazione della Limonata Citro-Magnesiaca

unrgents di estore pronte e sicure, di grate mpere, isaligrabite. Boccetta di gr. 30 di cit mag. L. I. Fr. di porte in Italia L. 1 25. Proparazione della farmacia Bormocca, Terino, via La-grange, ungolo via Maszini. — Deposito nella primarie farmacia.

Casa per perterienti e maiattio delle donne.

TORINO, 1898 - Tip. L. HOUX . C.

Appendico della Gometta Piemontess

di A. Matthey (Arthur Arneald) PARTE QUINTA.

CAPITOLO 1.

Spariti tutti! Montra accadovano gli avvenimenti che abbiamo marrati, Luigi Clarment desa chiuso nella sua camara dando ordina abo nemano, con alcan pretesto,

regues a disturbarlo. Era per lavorare, come diesva, per la felicità di coo figlio che s'era, quel gierno, chiquo in camera; per preparare l'atto di decesso di Luigi Clermont, morto alla Plota.

- Tutto ra bena - pensava l'ex-formio lavorando. — Gastono, aumaginto, mon o più un parl-colo; la Mariquita, brava donna; perte par l'America.... Appens avvenuto il matrimonio, farò realizzare a Cu-chillo la sua fortuna e la divideremo insieme da buoni fratelli. È quella una piccola operazione molto argente e molto utile; perrò al sionro la mia parta, o socada allera ciò che vuol accadere.... Mi sepererò da Cuchillo? No, non sublic.... A the scope? E sempro prudenza sprvogliarlo.... pol, rimanendo con lel, consinuaro a vivere a sue spese senva tectare il mio capitale.... Insomma, sono contento di me e di lutto..... Bruso Clarmont.... Finita questa facconda potroi darmire tranquillo.

dermira tranquillo.

Era quasi notte quando le carte ralative alla morte
di Giovanni Pranean detto Cuchillo si trovarono
nonvertite in qualle di Luigi Clermont.

Finito il suo compito, Clermont contemplo il suo

Era us meraviglis di asattuaza; impossibile d'indermare, nepper di scepettare la froje.

— L'occide di ona marire s'ingannerabbe — disas il briccona con orgoglia — Adesso Luigi Clarment è bon morto.... morto per sempre: Phi tre giorni si possono fare le pubblicazioni, o fra tro settimane l'o-nesto Gustone Lapierre sposorà la signorina Annetta di Kandos! Evvira l'allogria!.... Che bella commedia la vita! È adesso audiamo a pranzo!

Uscl dalla porticina di servizio per non incontrare seccatori e andò in mna trattoria deve un solito pranzate. Fattosi serviro le migliori vivande a i vini migliori, al trattonne alla trattoria sino a tarda ora; pol, in luego di rientrare al palazzo di Kandes, andò a finire la mune in luego innominabile.

Rientro il mattino verso le otto e, fatto un bagno o mutatosi di abiti, il diresse verso l'appartamento del duca a fine di avers con life un colloquio decisivo s annunziargii che tutto era accomedate secondo il suc dia attraversando il vestibolo del pianterreno, fu

tutto sorgreso di vedere le persono di serritio aggrup-pate presso una finestra a discorrere fra loro con grando animaziona. - Oh! ah! - ises Clermont fin se, - che cus significa qual concillabato? Sarebbo accaduta qualche diagragia?

S'activo mem il gruppo i I domestici, vedendolo mittirono. - Che con c'6? - ogli domando con aria d'au-

- Ab l signor intendente, - rispose um came-riora, - il signor duca e la signora duchessa succ Cho com enrebbo a dire, scomparsi? - feca Bornard.

— Dice la verità, signor Bernard — rispone il ca-meriere particolore del duca il Kandos. — La verità I — replicò anama Hernard. — Ma sinte tutti pazzi ? Che cona nignifica questo scherco ? Parlando, agli interrogava collo sguardo I volti di tutta quella gente; ma quel volti gli dicevano ben chiaramente che nessuno scherzava, na aveva voglia di seduntana. Signor Bernard; - ripress il cameriere, - cocc

ció cha à avenuato...

- Pariate prosto : -- fece Luigi Chrimont turbane, ma shacenda tuttavia a dominare il ana turbamento. — Questa mattina, rist un'ora fa, — prosegul il cameriere, — sono andato nelle mama dal dues, un po' sorpreso il non massa il sur stato chiamate. Haria, la cameriera dalla duchessa, era anch'essa, non solo sorpresa, ma inquista, perché la signora duchessa, abituata ad alcurel alle acte, non avera neppur casa monato \_\_ e dopo qualità è avvenuto leri.... — Cho cosa è avvenuto juri ? — fece Bernard. —

Qualcosa di straordinario? - Non appea dirlo progisamente... Il signor duca e la signora factuma parovano assai agitati in ce-guito ad una visita ricavula.... Non sono secola a

ranzo...... el sua rinchingi nella loro camera..... Luigi Clermont sentiva aumentare la sua inquistudina; ma, non sapondo assocra di che si trattava s temendo comprometteral con qualche parela impro-donte, disse al cameriere; - Ebbens ? Proseguite.

- Estrai dunque, infora fa, nella camea lal si-gnor duca.... e troval la manura vuola. - Il duca sura nacito prieto per fare una pas-seggiata al Bosco — face Luigi Clormont sentendosi — Non sarebbe usolto some chiamarmi — re-plicò il mandion — E poi il suo cavallo i in

— Cost accade per la signora duchessa — aggiun-geva Maria, la camerisca. — Il sua appartamento è aporto cama quello del signor duca, ma i luiti nun fucono noppure disfatti. Ne il signor duca ne la si-pura duchema hauno dormito in casa questa notte, s

nessuro sa dove since andati. — Ma e la signorina di Kandos? — esclamò ad un tratto Luigi Clermont. — Dov'èr Ohi la signorina è oscita isri sera con una si-gnora che era venuta a vinitare la signora duchessa.

 The signoral Chi è qualla signora?

 Nessono la cononce — filma la cameriera. —
Ma di a più bella signora che lo m'abbia mai vista. Alta, bruna, cua due cochi che paiono due siella — Moriquita! — peneò Clermont al colmo del ber-

roro. — Siamo perduti? Oti la agualdrina.... Chissa

Il vecchio briccone assera paura. 

è stato toccato nalla, tutto è al suo posto.... d'al-tronde noi avvenuno irasso.

— Bibbons, — foce Bernard, — aspettatemi qui e the neusuno si massa. Io salgo mila camera del si-gnor duca..... Connece is ma abitudini..... quasi quasi prevedo ciò che può sesere avvenuto..... — So non giungeva lei, — algnor Bernard; — diase Giuseppe, Il cameriere, — sarei andate ad avvertire la Prefettura.

- E perché? - gridé Luigi Clermont com voce tarribile. -- Eh! non si sa mal, signor Bernard; se fosse ac-

I demestici lo generdareno con stoporo.

— O almeno, credo indevinario... ma vado a vedera non c'o assolutamente da inquistarsi.

Ball in fretta la scala ed entre nell'appartamente

del duca.

— Avvertire la Prefettura! — pensava. — Imbediti!

Nen di mancherebbe altret Ah! altanza elamo bene
accomodati! Ma che casa la potato fare Mariquita?

Coma n'a presa giunco di mol Oh! ma la paghera!

E dove possono essere andati Cochillo e sua magina?

Qual cretino avra perduta la testa.... E Annotas?

Dactia di casa con Mariquita? Ma allora dia sa
inito.... E saprà tutto anche la duchessa..... Ah! ho
quasi voglia di fuggire....

Stotle in form un islante, pei serollò risolalamente

la testa e le spallo.

— No.... no. — disse. — fuggire sarebbe perdere

intio, o salesi che non si possa ancora tetto salvara. Suvvia, Ciarmoni, del sangue freddo... della calma.... prima di fare una scioccheria aspettiamo di vederci 

ancora la min rivincita....

cato.... Sono stato troppo buono per lai, ma prenderi (Continua).